

7.6.233

7. 16. 6. 233. man Goods

7.6.23.

#### LA

# PROCEDURA CIVILE

### DIMOSTRATA PER PRINCIPJ

E POSTA IN PRATICA CON DEGLI ESEMPI

### DAL SIG. PIGEAU

ANTICO AVVOCATO E PROFESSORE DELLA SCUOLA DI DIRITTO IN PARIGI

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA

TOMO PRIMO

LIVORNO
PRESSO TOMMASO MASI E COMP.
1809.

La presente edizione è sotto la salvaguardia della Legge 16. Fiorile, anno X., (E. F.) e dei successivi decreti governațivi.

#### AI SIGNORI

PRESIDENTE E COMPONENTI

LA CAMERA DEI PATROCINATORI

PRESSO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

DI LIVORNO,

Due sono, o Signori, i motivi pei quali abbiamo reputato essere a Voi meritamente dovuta la presente Edizione. Essa contiene una delle Opere più insigni, che fin qui siano state pubblicate intorno alla Procedura dei nostri Tribunali, e Voi, cui è dalla Legge affidata l'attivazione di questa parte interessante della Giurisprudenza, pieni di zelo per gli altrui interessi, e per il decoro del vostro risspettabilissimo Ceto, ve ne siete applicati in modo da ridurre in regolari esemplarissime Disputazioni Accade-

miche quelle questioni, che la riguardano, e che vi si presentano nello Studio, e nell'esercizio del vostro onorevole Ministero.

La Procedura Civile del celebre Sig. Avv. Pigeau comparisce per la prima volta al Pubblico nel Toscano linguaggio; ed il Pubblico ha veduto con ammirazione, e ben si rammenta, che, guidati dall'amore della Patria,

" ove in auonanti note Anche la Plebe atticizzando addita Come con lingua l'aria si percuote, (1)

avete usato ogni premura presso l'Imperiale Governo per la conservazione del nostro puro, e gentilissimo Idioma, immitatori in questo degli antichi prodi Cittadini di Roma, i quali di niuna cosa mostraronsi più gelosi, quanto della conservazione della lingua del Lazio. (2).

<sup>(1)</sup> Alfieri Satira 9. cap. t
(2) Si veda il dottissimo Guadagni ad Græca Pandectarum Dissertationes Dissert De vetere Romanorum cura in resinendo. diffundendoque Latino Sermone.

Permetteteci dunque, o Signori, di approfittare di questa occasione per manifestarvi isentimenti della nostra stima, e del nostro rispetto.

Livorno 3. Maggio 18c9.

Devotissimi Servitori
Tommaso Masi E Comp.o

#### PREFAZIONE DEL TRADUTTORE

Leggi chiare, e senza l'aiuto d'interpetri, applicabili facilmente ad ogni caso, ecco il voto che si è sempre fatto in tutti i buoni Governi. Finchè li stati son piccoli, ristretti i rapporti, e virtuosi i Cittadini potrebbe un tal desiderio restare appagato, compatibilmente sempre con la debole umana natura. In un vasto Regno però, ove le ricchezze, il commercio, le urri, rendono casì estesi, così complicati gli interessi, ove i costumi non sono mai in generale ne' così uniformi nè così puri, non si giunge mai a preveder tutto, e diviene spesso necessità l'applicare le leggi col mezzo dell'interpetrazione.

Son pur troppo note le amare accuse di venalità, di malignità, che si sono fatte ai Giureconsulti (a). Gli enfatici lodatori di Giustiniano hanno esaltata la prolbizione che Egli fece ai Giureconsulti di interpetrare le leggi,

<sup>(</sup>a) Einecc, Antiq. Rom. Lib. t. Tit. 2, Gibbon storia della decad. del Rom. Imp. Cap. 4. in fine.

ma si è dovuto nonostante convenire dell'utilità di una buona interpetrazione. La difficoltà di ottenerla è forse il più forte argomento contro di essa; ed è su questo che deve portarsi tutta l'attenzione.

La legge non deve essere sfigurata, nè deve per mezzo dell'interpetrazione dire ciò che non li conviene, o che è difforme dallo spirito, che l'anima. Ecco dunque che l'interpetre deve avere un' immensa dote di erudizione sulle leggi, e sulla derivazione delle medesime, una chiarezza d'idee, ed un terso stile per comunicarle, onde evitare gli equivoci; non meno che un uniformità di pensieri, e di teorie. Se un Legislatore deve conoscere, e saper tutto, acciò a foulo possa indagare quello, che a tutti i ceti, a tutte le professioni; a tutti i casi insomma convenga, anche il Giureconsulto deve aver cognizioni estese, e chiare per ben comprendere la legge, e il di lei spirito, e con giusto criterio applicarla ai varj casi, sia consigliando, sia instruendo, sia difendendo, o sia giudicando .

Saremmo noi avari della nosera stima verso quelli, che esercitano una qualchè professione, se non si trova in essi riunita la cognizione di tutte le diverse parti che sono analoghe a quella; Valuteremmo poco un medi-

co perchè soltanto Empirico, non sapesse dare ragione del suo operato, e gli fossero estranei i nomi di clinica, di anotomia, di fisica ec. ; E poi ci contenteremmo che un Giureconsulto, sapesse solo ripeterci il nudo testo della Legge, o se applicando al nostro bisogno la legge non sapesse darne la ragione? No certamente: Egli è dunque un do vere di chiunque scorrer voglia la carriera del Giureconsulto di meritare le lodi, e di porsi in grado con lo studio, e l'attenzione, di corrispondere al voto del Pubblico: Se vaste sono le cognizioui, che deve avere, grande è anche l'oggetto a cui serve, giacche a lui vengono affidate con gli interessi dei Clienti, la pace, e la sicurezza delle famiglie, e dello stato.

Non è mai da obliarsi, con quale importante motivo consigliava lo studio della Legge l'Imperator Giustiniano, Summa itaque vpe, et alacri studio has leges nostras accipite, et vosmetipsos sic eruditos ostendite, ut spes vos pulcherrima foveat, toto legitime opere perfecto, posse etiam nostram Rempublicam in partibus eius vobis credendam gubernari., (b).

La Giurisprudenza sì per la vastità del-

<sup>(</sup>b) V. Procm. ad institutiones S. summa.

le cognizioni, che esige, sì per l'influenza che ha sul ben pubblico, può dirsi la scienza più vasta, e importante a cui possa l' Uomo applicarsi. E per l'influenza, che ha sul ben pubblico, interessa alla Repubblica, che lo studio di essa sia fatto con quel metodo, e quei modi, che condur possono la gioventù ad essere veramente utile, e a professare, come veramente si deve , tale scienza : fomentando piuttosto la perfezione di chi vi si applica, che l'abbondanza dei coltivatori della medesima. A differenza che nelle altre scienze può împunemente proteggersi il numero di quei che vi si dedicano, nella Giurisprudenza è più giovevole che il numero de Giureconsulti sia minore, ma culto, ed eccellente, onde siano utili ai Cittadini , e ai pubblici bisogni , e promuovino coi loro lumi la perfezione delle Leggi. (c)

Giunta col Bull. n. 96. ), regola le scuole secondarie municipali, ove non mancano gl' incoraggimenti anche a prò

<sup>(</sup>c) La legislazione di Pietro Leopoldo in Toscana respirando su tal punto molto rigore, era ben diretta alla pubblica felicità. Egualmente vi sono dirette le Leggi dell' Impero Francese invigilando alla pubblica educazione, ed esigendo tante prove, e solennita per l'ammissione all'esercizio della Professione Legale. La Legge de' 19. Vendemmiatore anno XII. (pub. dall'Imp.

delle famiglie povere Art. 11. a 14. La Legge de 22. Ventoso an. XII. (Bull. n. 62. ) regola le scuole di Giurisprudenza; In esse oltre il diritto Roma-no, il diritto naturale, e delle Genti, il diritto pubbli-co Francese; si dere insegnare la legislazione criminale, e la procedura civile e criminale Art, 2. Dall' art. 3. a 13. si regolauo i corsi, gli esami, i pubblici esperimen-ti, per prova dell' shilità. Dall'art. 23. a 28, si fissa il

Le brame e le fatiche del Legislatore Francese sono pure state dirette a dare una Legge uniforme, e più generale, che fosse possibile, ma non ha potuto nè voluto chiudere affatto la strada all'interpetrazione (d). Dobbiamo quindi esser grati a chi si è occupato a renderci più sensibile l'applicazione delle Leggi compilate recentemente. Solo fa d'uopo lo sciegliere fra gli interpetri quello, che più coerente si trova allo spirito della Legislazione.

I diversi Codici Civile , di Procedura , e di Commercio, senza parlare del Criminale , Rurale ec. , si prestano l' un l' altro aiuto, e schiarimento a vicenda, e invano si

sprudenza parla del metodo delli studi, e degli Esami. Anche in tale istituto, 50 posti gratuiti per gli alunni dei Pritanei, e Licel nazionali assicurano alle famiglie pove-

te un mezzo di promuovere i talenti.

Dovendosi nelle università, e licei, insegnare secondo le suddette leggi anche la procedura civile, si da motivo che tutti quelli che imprendere vorranno la carriera forense abbino appresa la scienza per principi, e abbino dato saggio dei loro studi.

Pigeau pare che abbia scritto il suo trattato della procedura per servire a queste aggetto . (d) Cod, Civ. 6. 4.

modo di abilitarsi al grado di Licenziato, Dottore, Avvocato, Professore ec., e la facoltà dell' esercizio ec. Il Decreto Imperiale del 4. Complimentario an. XII. (Bull. suddetto 62. ) sull' organizzazione delle scuole di Giuri-

Quanto all' istituzione . e organizzazione delle Università si veda per esteso la legge de' 17. Marzo 1808. (Bnll. n. 95.). Per rapporto al Procuratori (avoués) v. leggo de 13. Frimale au. 9. (Bull. 66.) Per i Notari leggo de 25. Ventoso an. XI. (Bull. 126.) Per altre scuole (v. loggi nei Bull. 65 ) e Bull. n. 37. 49. 53. 119. 133.

crederebbe di potere applicarsi a spiegarne uno senza considerare l'altro. Compilati come essi sono per rendere uniforme la legge, e togliere le antiche differenze fra leggi scritte, costumanze, e privilegi, racchiudendo ognuno di essi promiscuamente, e ledisposizioni di legge assoluta, e di procedura, non è possibile il disgiungerne lo studio-

Il miglior sistema non è già quello di illustrare i respetțivi Codici seguendo servilmente il testo; giacchè allora o bisogna carricarsi di ripetizioni, o lasciare molte avvertenze; ma il miglior sistema è quello di trattare per principi una materia, e a seconda delle massime che vi si spiegano, indicare gli articoli dei Codici che le sanzionano.

Eccellenti autori si son già occupati del metodo d'illustrazione, seguendo l'orme dei Codici, e sarebbe un errore grossolano il crederli inutili, sono anzi giovevoli; ma non per questo sarà men vero, che sieno migliori quelli che hanno trattato per principi una materia, e presentando un trattato, abbino dato al Pubblico il modo di bene apprendere una qualchè cosa. Nè in ciò solamente giova questo sistema, ma di più siccome la legislazione moderna Francese è in sostanza nata dall'antica, e unicamente si è ora tenuto fermo il Gius scritto, ora quello delle costumania scritto, ora quello delle costuman-

ze, rendendo a tutti uniforme la legge prescelta . così trattando le parti della legislazione per principi, e a guisa di trattato, si rossono ritrovare aiuti, e lumi efficacissimi negli antichi autori Francesi; (e) ed un sicuro soccorso può aversi dal Gius Romano a cui nei casi omessi, o dubbi si rimetteva-

(e) Ben più di quello che comunemente si creda sono utili li Autori antichi Legali; suranno sempre ottime guide per lo studio della Legge i Domat ( Lois Cíviles ) Richard. (des Donations) Molivaeus (ad Consuetud. Parisiens.) Chopin. (de Domaine), Fabro, Cujacio ec. Come per la Pratica un Abb. Fersiere, un le Prêtre, un Mornac, un Basnage (sur la contime de la Normandie) Loyseau (traité de la garantie des rentes (Bacquet ) traité du droit de justice) July de Feury (. sur l' Ordonnance du 1737.). Salle (sur la dite Ordonnance) Ionsse (sur l' Ordonnance du 1667.) D'Argentré ( sur la coutume de Bretagne) Papon. (Arrêts ec.) Augeard ( Arrêts ec.) Pothier ( sur la Procedure ) Imbert ( Instit. ), e infiniti altri famosi , che sarebbe troppo lungo il numerare .

Utile anche sarebbe il conoscere i vari Codici, e Ordinanze nete coi nomi degli Autori, o dei Paesi, ove furono fatte, come Ordonnances de Marine, Ordonnauces de Blois , Constituts de S. Louis , Code Gillet , Code Marillac, Coutume de Paris ec. Or Jonnance d' Orleans, de Moulins , de Roussillou , d' Amboise , de Charles VIII. du 1493. de Francois du 1519., 1535. et 1540, de Louis XIV. l' Edit des Mores , e tanti altri ec.

Per intendere l'andamento della Legislazione è bene il conoscere il così detto gius intermediario, o siano le Leggi dal 1789., all' epoca delle pubblicazioni dei Codici veglianti.

Per le antiche Leggi, Ordinanze, usi ec. vedi Encyclopedie, sotto le respettive Lettere, e per riguardo alla loro diversa natura vedi Pigeau tom, 1. part. 2. libr. 2.

libr. 1. Cap. 2.

Per il gius intermediario, oltre le varie Collezioni. vedi il Noveau Ferriere di Mons. D. Agar, e precisamente quanto alla procedura é da vedersi Commaille nouveau traité de la procedure che colle Leggi antiche, e intermediario si apre la strada a spiegare la Procedura attuale.

no tanto l'antico gius scritto, quanto le costumanze Francesi. (f).

Perciò che riguarda il Codice Civile Napoleone, non può trovarsi glossa più bella dei discorsi e delle discussioni fatte nell'occasione di compilarlo, e rese pubbliche con le stampe, ove si scorge, e la derivazione, e il preciso scopo della legge (g).

Per il Codice di commercio parimente i discorsi che ebbero luogo nell' atto che su progettato, sono una buona illustrazione al medesimo, e in ciò specialmente gli antichi Scrittori, e la pratica dei consolati è utilissima. (h).

Per il Codice di Procedura civile, giova assaissimo la cognizione delle antiche or-

<sup>(</sup>f) Vedi Portalis nel suo aureo discorso sul progetto di una legge uniforme, riportato dai Sigg. Avvocati Riffé-Caubray, e Delaporte nelle bro Pandette Francesi nel Tom. te il discorso di M. Treilard al cospo Legislativo nel pre-

sentare il titolo dello successioni. Cili antori poi delle suddette Pandette nella loro prefazione Tom. 1. pag. 9. dopo aver con giuntizia inveito contro chi dicasse, che non losse più necessario il approdudiria nello studio delle romane leggi, si esprimono così—Tout le moude sist, que la moitide de son territoire (de la France) Atoli regie par les lois Romannes, et que desta con a l'interperatulon des points obscurs, on a la decisioni de tous les caso non décidés. Dumouliu sit : des Finfs Proem.

<sup>(</sup>g) Vedi processi verbali delle sedute, Duffor al Codice, Maleville analisi, Pandette Francesi dei Riffé-Caubray, e Delaporte cc.

<sup>(</sup>h) Vedi parfait negociant di Dufour, Formularie di Beucher.

dinanze, e usi dei Tribunali Francesi, ed è su questi particolarmente dove l'opera di un'illustratore può esser più necessaria. (i).

E siccome lo studio della Procedura, e quello del Codice civile non può nè deve esser disgiunto, non potendo separarsi la legge assoluta dalla legge sulla sua esecuzione; ed essendo troppo necessaria, a chi vuole entrare nella carriera forense, la piena cognizione di tali codici; non sarà mai abbastanza inculcabile lo studio della procedura fatto per i suoi principi.

Frà i molti Scrittori Francesi, che hanno scritto sul Codice di Procedura, senza derogare al merito di alcuno, Pigeau è quello, che sembra aver meglio servito all'utilità. (K).

Quest' uomo pratico del Foro, ha veduto che per fare dei Giureconsulti, e dei Forensi, che meritassero tal nome, non serviva il leggergli il testo della legge; ma bisognava insegnargli a prevenire, a compilare, a terminare un Processo, a ottenere una sentenza, e ad eseguirla. Ecco così l'idea di un trattato sulla procedura, semplice, e istruttio, seguendo la marcia naturale di un affare. Egli non pone teorta, che non sia appog-



 <sup>(</sup>i) Vedi la Page , Conraille , Delaporte.
 (k) Pigeau ha scritto , e commentato auche il Codice civile nella sua opera Notions sur le droit civil.

giata al testo, non gli sfugge la legge civile aaaloga, e non manca con dei modelli di render sensibile l'applicazione della legge, della quale ha già dimostrato lo spirito, e la provenienza.

Questo è l'autore che si vuol render conune agli Italiani, che si dà tradotto, onde possino profittare, come è il voto dell'autore, santo quelli, che vogliono nelle Università, e scuole di diritto apprendere, la scienza legale, quanto quelli che si dirigono alla carriera forense, o che già vi sono addetti. Pigeau analizzando con giusto criterio e chiarezza d'idee la Procedura (1), adempie ai doveri di an buono interpetre.

<sup>(</sup>i) La Procedura civile- è la disciplina legale, o arto del Gius: Ella può definira i l'abito pratico d'interpetrare, e applicare la leggi ad ogni caso chia possa occorrere. La procedura preude nome dalla respettiva branca di affari cett si applica.

Et amministrativa, di cui si vedono le regole nelle leggi del bollo, del registro, del Demanio, delle Regalle, Ospizi, boschi ec. (Yedi i Bullettini dell' I. Giunta si tali materio. Maurel des Maires, Code administratif de Fleurigeon)

E criminale, e correzionale, di cui si danno le regole nelle leggi criminali, e correzionali (vedi bull. sud.) E coumerciale (vedi tit. 25. del cod. di proced.) L' per le Giustizie di pace (vedi lib. t. del cod. di proced.)

<sup>17</sup> per le Gustigne di pace ( voilt lib. 1. del cod. di procot. )
1 'mane civile o sia av. i Tribunali , di che si tratta specialmente da Pigeau.

Oginquo che gode i diritti di cittadino può d'ovunque far

Oginquo che godo i diritti di cittadino può d'ovunque lar vive le sue ragioni, e farsi assistere da inandatari speciali, Proc. officiosi, o avvocati, e ciò e col ministero di avoué, o senza.

Sanza ministero di avuoé avanti i Tribunali Criminali, correzionali, di commercio, giustizio di Pace, o negli affari amministrativi pubblici.

L' Editore della traduzione, cercherà anche di renderla più utile con l'indicazione delle leggi più recenti, con qualche nota, e con supplire a ciò in che non si è occupato l' Autore, vale a dire sulla procedura nelle Giustizie di pace, e nei Tribunali di Commercio; dandone una breve idea, e indicando gli antori ai quali ricorrere possa chi il voglia.

In tali aggiunte, non potrà l'Editore, corrispondere a quanto esigerebbe il prezzo dell'opera, ma devesi affrettare a publicare un opera che forma il desiderio del Pubblico; Possa perciò questi accogliere con gradimento le premure che Egli si da, per render comune, e completa un opera di tanto eredito.

Ha pensato l'Editore di non mescolarsi punto nel confronto della vecchia procedura Toscana con la Francese, sì perchè ciò renderebbe parziale ai Toscani un'tavoro fatto per tutti gli Italiani, e sì perchè per le sole vause veglianti all'epoca della pubblicazione della nuova procedura poteva esser buona tal fatica, il che diventva un oggetto limitato,

Con l'assistenza di avuoe, incaricandolo solo anche di tutta la difesa, avanti i Tribunali Civili, Corti di cassazione, Corti d'appello.

Pigoau non parla nel suo trattato che della procedura che esige ministero di avoué. E' però vero che li atessi priuccipi sono buom per regolarsi auche negli altri affari. e quindi è utile per tutti.

e transitorio; e sì in fine perchè la Procedura Francese non può trovare aiuto, e schiarimento, che dall'antica Procedura Francese da cui emana, e non mai da una procedura straniera.

Per render completo il lavoro avrebbe potuto farsi carico di accennare le decisioni dei Tribunali di appello, e Cassazione, sopra i dubbi insorti. Non l' ha voluto fare, non' per che l'idea non fosse ottima, ma perchè dalla pubblicazione dei codici non può dirsi ancora che le decisioni emanate formino un Gius consuetudinario, nè tutte le materie può ancora supporsi che siano state trattate nei Tribunali . Nella circostanza dunque, che tutti gli Autori sono oggi meritevoli di stima, a misura che con più criterio, e buon discernimento trattano le questioni che insorger pos+ sono sopra l'esecuzione, e applicazione delle nuove leggi; così bisogna lasciare ai Lettori il pensiero di riscontrare se dai Tribunali sia proferita decisione alcuna per il caso loro, non perchè possa portarsi per norma sicura, giacahè le decisioni dei Tribunali non fanno legge ( Cod. civ. 6. 5. ); ma per trovare una questione discussa, e analizzata.

# DISCORSO SULLO STUDIO

DELLA

## PROCEDURA®

7

PRELIMINARE SULL'ORIGI-NE DELLA PROCEDURA

DE si considerano gli uomini nel primiero loro stato si scorgono tutti uguali, e que stato naturale beni, che al presente sono divisi in tante porzioni loro appartenevano in comunità, senza avere verun diritto nè autorità gli uni sopra gli altri. Le passioni però, che incesmente assediano il cuore umano, in questa felice e tranquilla uguagliauza non poteano lasciarli per lungo tempo. Era impossibile, che tale situazione, non divenisse una sorgente di mali e di divisioni, e che poteudo gl' infingardi e gli oziosi, in vigore di detta comunione impadronirsi de' heni resi ubertosi e fruttiferi da laboriosi ed

<sup>(</sup>i) Il termine procedura è qui usato genericamente, e significa mezzo di porre in esecuzione le leggi i rapporti civili, e cestituenti i diritti civili.

istancabili coltivatori, non usurpassero loro ad' ogn' istante il frutto dell' industria e di lunghe ed assidue fatiche.

Non è, che in tale stato non fossero gli uomini sottoposti a delle Leggi. La natura le ha scolpite entro i nostri petti a caratteri indelebili . Vivere onestamente e non far male a veruno de' suoi simili, ecco ciò che forma il diritto naturale. Ma potevano a capriccio infrangere queste obbligazioni, e niente era capace di ricondurli sul sentiero de' loro doveri, mancando a tal' uopo una legittima antorità.

Indispensabil cosa si fu il rimediare a tali inconvenienti ed il primo espediente fu quello di abbandonare a ciascheduno questo diritto, sorgente înesausta di divisioni e di guerre, e di dividere tra gli uomini le cose che la natura gli offriva in comune, Ec-

co l' origine delle proprietà particolari . Una divisione di tal fatta non fu trovata sufficiente, attesochè gli uomini aveano bisogno gli uni degli altri, e si trovarono nella precisa necessità di stipulare delle convenzioni per assoggettarsi ad un reciproco soccorso in questi bisogni.

Queste convenzioni e questa repartizio-Diritto delle Genti ne, che fecero cessare in gran parte gl'inconvenienti del diritto naturale, costituisco-

no ciò, che si chiama il diritto delle genti che ha regolati i mortali prima della formazione delle civili Società.

Ma è ben facile il comprendere che que Imperatione sto diritto delle genti non rimediava a' tutti gli inconvenienti del diritto naturale. Fetlaritto dalice è vero cessare i malì risultanti dalla proprietà generale ; instituendo le proprietà pariticolari, ed impegnando con talo stabilimento gli uomini a sovvenire a' bisogni gli uni
degli altri. Ma non rimanevano vincolati se
non per quanto volevano esserlo. Mancando un autorità superiore, nulla poteva astrin-

gere l'ambizioso e l'uomo di cattiva fede, a rispettare le altrui proprietà e sostanze, restituire ciò che non gli apparteneva, e man-

tenere i patti che avea giurati. (1)

Dall'altro canto, nutrendo gli uomini Dall'altro
un desiderio innato di vivere insieme, ed derio degli
avendo una moltitudine di bisogni, che non mouniai dirio
possono sodisfarsi che vivendo in società, tasonosi indotti a riunirsi, ed hanno sentita
la nocessità di creare un'autorità per governarli, e far regnare tra essi l'unione.

Pigeau T. I.

<sup>(1)</sup> Gli uomini erane in questa reciproca situazione, come lo sono attualmente le nazioni l' una verse dell'altra. La loro indipendenza obbiga quella, che trovasi offesa a faris giustizia da se itessa impegnando le armi, dimodochè elpteno sono come lo erano nei primi tempi gli Uomini, remonenti occasione prossima di ricadere nell'inconveniente della guerra, che il Trattati hanno per istopo di prevenire.

Quindi due cose gli uomini instigarono a creare questa autorità; il bisogno, che la Due cose gli società avea di una direzione, e di un sistestabilire un' ma, e la necessità di reprimere, e conteneautorità:

re i disegni dell' uomo ingiusto, o di obbligarlo ad adempire i doveri impostigli dal
diritto naturale, e dal diritto delle genti.

Un tale stabilimento di autorità , ha Diritto politico per resolare i rapportit ra que la contra quelli a' quali golare i rapportit ra que.

ta autorità toposti; onde vi è stato d' uopo di alcune e i sottoposti
regole per mantenerli , e la collezione di queste regole, e ciò, che si chiama diritto politico.

E non bastò agli uomiui postisi in somento della cietà il creare un autorità; divenuti per mezsocietà pro- zo di una somigliante associazione più prosduce molti

duce moltit simi gli uni agli altri, ed in conseguenza gli nomini soggetti ad un maggior numero di rapporti tra loro, ed essendo ad ogni momento nella possibilità di trovarsi in contrasto, divenne indispensabile il formare dei regolamenti per mantenere i suddetti rapporti, ed impedite porti regola- le disunioni; ed il complesso di tai rego-

Questi rapporti regolale disunioni; ed il complesso di tai regoti dal daritto
lamenti, forma in ogni società ciò che chiamasi diritto Civile.

Recapitolazione de'moprovar l'uomo prima di giungere allo stato tivi, che han in cui trovasi attualmente. Astretto ad uscino dato cuu-

re dallo stato naturale affine di evitare gl' sa al diritto inconvenienti del diritto comune, ha sta- delle genti, bilite delle proprietà particolari e tutto ciò litico, al diche costituisce il diritto delle genti; costretto in seguito dagl' inconvenienti di questo diritto delle genti, e dal bisogno di mettersi in società, ha compresa la necessità di abbandonare la propria sua volontà, e costituire un autorità al cui volere sottoposto restasse. Su questo piede fu di mestieri regolare i rapporti trai governanti, ed i governati, ed ecco il diritto politico. In fine coloro tra le cui mani venue depositato il governo. vedendo esservi nella società una moltitudine di rapporti, che bisognava conservare, stabilirono quelle regole, che costituiscono

E non si limitò la cosa a regolare i Essendo derapporti che i cittadini aveano tra loro, nè terminati i a stabilire un governo affine di mantenerii . cittadini , e-Si prevedde il caso di dover ricorrere all' regolare il autorità quando restassero violati; e fu in modo di riconseguenza di mestieri il creare un secon-autorità quando ordine di Leggi, per fissare in qual' ma- violati. Ecco niera potrebbesi reclamare quest' autorità ed la Procedura informarla; come dessa interporrebbe il suo potere, e si eseguirebbero le sue decisioni. L'abbandonare a quello che credevasi offeso il diritto di eseguire la Legge da se me-

il diritto civile .

rapportitraj do fossero

desimo, era un renderlo giudice nella sua propria causa, ed un ricadere con ciò negl' inconvenienti del diritto naturale.

priamente

Il diritto civile pertanto è composto di Cosi il dirit-to civile vien due parti . La prima comprende le leggi recomposto di golatrici dei rapporti che hanno i cittadidiritto pro- ni tra loro, ed è ciò che chiamasi propriapriamente detto, e la mente il diritto; la seconda riguarda le leg-Procedura. gi che determinano come potrà reclamarsi il soccorso dell'autorità contro il violatore de' suddetti rapporti; in qual modo resterà informata della verità, come deciderà, e farà eseguire la sua decisione. Questa è quella parte, che chiamasi Procedura, perchè insegna l'arte di procedere sui reclami. o querele fatte per ottenere il soccorso della giustizia.

Il diritto civile è inutile senza la Procedura .

Agevol cosa è il capire, che da questa seconda parte prende vita e moto la prima; invano una persona verrebbe obbligata dalle leggi a restituire i miei beni, se altre non m' indicassero i mezzi per levarglieli dalle mani nel caso di negativa. Si può dunque asserire, che le leggi, che regolano la prima parte, vale a dire i nostri diritti; sono nel mondo morale, ciò che le produzioni de' tre regni della natura sono nel mende fisico. E nell' istessa guisa, che tai produzioni non sarebbero di niuna utilità senza

le arti che c'insegnano la loro proprietà è la maniera di farne uso, così le leggi rimarrebbero senza effetto senza quelle, che ci additano i mezzi di applicarle.

Per mezzo dunque della procedura , leLa Procedura leggi danno soccorso agli oppressi che le recla- è la salva-guardia delle mano e divengono la salvaguardia della no- nostre sostanze, della stra vita delle nostre sostanze, del nostro nostra vita, onore, e della nostra libertà. Esse ci garan- del nostro nore, e della tiscono dagli attentati degli nomini di cat- liberta. tiva fede . Col suo mezzo , l'infimo individuo dello stato ottiene giustizia eziandio contro l' istesso Sovrano, quando contro la di lui in- Ostacolo al tenzione, quelli che ne sostengono i diritti, dispotismo.

gli estendono troppo oltre; in una parola, ella oppone al dispotismo un antemurale, che gl' impedisce il rovesciare l' impero delle

Leggi .

Bisogna dire nondimeno, che non è sot- Non è così to un somigliante aspetto, che molti e mol- considerata ti considerano la procedura. E siccome pre- mmero devenzioni sfavorevoli su tal' oggetto sono in gli uomini . gran numero, e fondate talora sù degli spe- stificaria priciosi ragionamenti, è nostro dovere il dile- un piano di guarle, e giustificare la procedura da ogni scienza. falsa imputazione. Difatti come consigliare, e cercare di facilitare lo studio di una scienza, che suscitasse la pubblica odiosita?

Come la gioventù anche troppo aliena-

dal maggior

ta da un tale studio potrebbe indursi ad applicarvisi?

II.

GIUSTIFICA-ZIONE DELLA PROCEDURA .

Per vero dire vi sono delle imputazio-Preambulo ni ben fondate; ma se si prova, che provengono dall' abuso della procedura, e non

La cagioni del dalla procedura medesima , tutto è dimostranon proven- to . I più non fanno questa distinzione, e confondendo sempre lo stabilimento della procedura ma dell' abuma dell'abu-so di essa. procedura con l'abuso, che ne vien fatto. non iscorgono migliore espediente per toglie-

re di mezzo l'uno, che sopprimere l'altra. Così parla la moltitudine, la quale non

La maggior parte confon-done lo stabimento con l' saggie instituzioni, si sfigurano, e mutano abuso . aspetto tra le mani degli nomini; e non se-

Dessi separa-parando la cosa da ciò che la circonda, non re lo stabili- sa giammai analizzarla in quanto e per se somento da ciò che lo cir- la. Non anderemo qui in traccia delle cause conda prima di un errore si comune, non essendo que-

sto il luogo di esaminare da qual parte abbiano origine le nuvole, che adombrano la verita a' nostri occhi ; ma un uomo di buon senso, non precipiterà mai il suo giudizio, e dirà sempre, che se devesi rigettare una cosa a cagione degl' inconvenienti da essa prodotti, non vi sarebbe stabilimento alcuno

nè scienza, che non fosse soggetta alla proscrizione. Dalla medicina forse non ne sono pro-Se bisegnasse venuti? Ma dovremo per questo abbandonarci rigettare uno stabilimento alla sola natura ? La Filosofia scienza subli- a motivo degl' me, che diregendoci alla cognizione del cuo- inconvenicuti, non sarchre umano cerca di migliorarlo per l'abuso bero al coperto della profattone, ha prodotti de' mali infiniti. E per scrizione tutquesto dovrà bandirsi, e lasciar l'uomo in te le più una preda alle sue inclinazioni, ed alla sua igno- neppuro la medicina , la ranza? Quella scienza in faccia a cui ogni filosofia la teologia . altra non è che vanità, quella scienza che dandoci secondo le nostre deboli idee una vera uozione dell' essere supremo col metterci in vista quanto, ci resta a temere ed a sperare ; quella scienza, che ci dimostra esser possibile per noi durante il corso del viver nostro il trovare una felicità superiore a tutte le ricchezze cd onori mondani; nondimeno benchè rispettabilissima e sublime, è diventata per molti una sorgente più che feconda di orribili calamità, e sciagure; ma dovrà ella ad onta di ciò trascurarsi lasciando i mortali schiavi delle loro passioni e disordini?

Bisogna dunque, torno a ripetere, pri-Per giudicama di giudicare di una cosa, spogliarla di re una cosa tutti i suoi accessori, ed esaminarla in se gliarla de' medesima.

bisogna sposuoi accessorie in se sola esaminarla.

Questa generale riflessione applicata

Ciò batta al alla procedura, può bastare in faccia alle le persone il ministe per giustificarla; ma sic-giustificare a come tanti, e tanti sono prevenuti contro procedura. Questa parte della giurisprudenza, conviene Dettaglio de primare pel dettaglio de rimarare pel dettaglio de rimarare pel dettaglio de rimarare.

Dettaglio delle imputatio entrare nel dettaglio de rimproveri, che le ni per dimostrare si prevengano fatti, per provare, ehe non hanno vennti inconverun fondamento.

trario, che elleno seno Tali rimproveri sono dedotti ordinaria-

senza fondamente dalla lentezza, che la procedura camento.

Argomenti
elociti dalla giore del male; dalla moltiplicità delle sue
lentezza dalle moltipiatità, dal satità, dal satità, dal satità, dal satipore, dalle sue lentezia dalla
mentipiatità, dal satità, dal satità, dal satità, dal satimperfezione, e per cui spesso la ragione
gore, dal di
spendio.

Noi la giustificheremo da tali imputa-

Giustificazione delle lentezze,

Quei, che si fondano sulle lentezze per screditare la procedura, non hanno osservato, che delle dilazioni, che vi si incontrano, alcune sono stabilite dalle leggi, perchè credute necessarie per dare alle parti il tempo opportuno onde preparare le prove, e le difese; altre lasciano al Giudice il modo di acquistar que'lumi, che gli abbisognano nell'esercizio del suo ministero; ma che tutte servono a prevenire la precipitanza negli affari troppo contraria allo sviluppe del raziocinio, e che non manche-

Sono indispensabili le prove. rebbe di esporre le proprietà de' particolari ad un continuo pericolo.

Percio Montesquieu, (1) dice con ragione:,, se si esaminano le formalità giun diciarie per riguardo alla difficoltà che
costa a un cittadino il farsi restituire i
n propri beni, si troveranno eccessive; se poi
n si riguardano relativamente al rapporto
n che hanno con la libertà individuale, e la
comune sicurezza, sembreranno spesso ben
n poche, e si comprenderà che le difficoltà,
le spese, le lunghezze, i pericoli medesim mi di non ottenere giustizia, sono una
compensazione dovuta da ciaschedun cittadino per la propria libertà,.

Riguardo poi alle altre dilazioni cagio- Le dilazioni nate dalle cavillazioni delle parti, o dallacegionete del prevaricazione delloro difensori, deesi stare in guardia di non attribuirle alla proceduro polazione all'umana malizia, ed all' procedura inazione di certi Giudici, che trascurano di reprimerle. Eglino solo meritano il rim-

provero de'mali, che ne derivano.

L'imputazione, che le regole sono trop-Giustificaziono moltiplicate, non è meglio fondata della tiplicità del precedente., Sentesi dire continuamente, le formule.

n che sarebhe bene, che la giustizia si am-

n ministrasse come in Turchia. Non vi sa-

<sup>(1)</sup> Spirito delle Leggi tib. VI. cap. 2.

, ranno dunque, che i più ignoranti fra , tutti i popoli, che avranno veduto chiaro " su ciò che nel mondo importa più agli " uomini di sapere? (1).

Per poco, che vi riflettesse, chi fa tale imputazione, non tarderebbe a ravvisare, Cagioni una tal mol- che questa moltiplicità di formule è resa tiplicità. necessaria dalla natura del governo, e da

governo .

La natura del tutte le altre cagioni, che danno luogo ad un infinità di liti, e con ciò ai cavilli, ed alla cattiva fede .

> E' Infatti agevol cosa è il convincersi, che la natura del governo influisce singolarmente sull'ordine giudiciario, e il distinguere, che nei paesi dispotici deve essa, ugualmente che le leggi, esser più semplice di quello che non sia nelle Repubbliche, e nelle Monarchie. L'istesso Montesquieu ce lo prova in una maniera invincibile.

> ., In una Monarchia ( dic'egli ) l'am-, ministrazione della giustizia, che decide , non solo della vita, de' beni, ma anche " dell' onore de'sudditti, esige delle scrupolose indagini. La delicatezza del Giu-, dice, si aumenta a misura dell'estensione , del potere affidatogli, e dell'importanza , dell' affare, sù cui deve giudicare.

" Non bisogna dunque stupirsi di rin-

<sup>(1)</sup> Spirito dello Leggi lib. VI, cap. 2.

" venire nelle leggi di questi Stati tante " regole, e tante restrizioni, che moltipli-" cano i casi particolari, e sembra che fac-" ciano un arte della ragione medesima",

" I popoli degli Stati dispotici, sono , in un caso assai differente, ne saprei son vra di che in detti paesi potesse il Len gislatote disporre, o il magistrato giudi-, care . Appartenendo tutte le terre al Prin-, cipe, non vi è quasi alcuna legge civile " sulla proprietà delle terre; e l'istesso sul-, le eredità, a cui il Sovrano solo ha dirit-, to di succedere; e il traffico esclusivo, n che egli fa in alcune contrade, rende n inutile ogni sorta di legge sul commer-, cio. I matrimoni, che vi si contraggono n con delle fanciulte schiave, rendono inu-, tili le leggi sulle doti, o per il favore delle donne. Risulta inoltre da una si prodin giosa moltitudine di schiavi, che vi è n appena, chi goda l'esercizio di una pron pria volonta; ed in conseguenza debba " rispondere della propria condotta dinanzi n al Giudice. La maggior parte delle azioni morali, che non dipendono se non n dalla volontà del padre, del marito, o del , padrone, si regolano da essi, e non da' magistrati,.

"Mi era dimenticato di dire, che ciò
n che da noi chiamasi onore, essendo appena
n conosciuto in tali Stati, tutti gli affari riguardanti quest' enore, che formano tra
n noi una branca così estesa, uen hanno
n colà luogo alcuno Il dispotismo abbracn cia tutto, e tutto è un niente in faccia
n a lui; in conseguenza, allorchè i viagn giatori ci descrivono i paesi ove regna,
n rare volte ci parlano delle leggi civili,,

"Sono perciò tolte di mezzo tutte le "occasioni di dispute, e di litigi, il che "produce, che sovente vi sono maltrattati "i litiganti, mentre palese, e chiara appa-"risee a prima vista l'ingiustizia della lo-"ro dimanda, non essendo adombrata, pal-"liata, o protetta da un infinità di leg-"gi,.. (1)

Nei segnente capitolo Montesquieu dimostra questi principi con degli esempi; " In Turchia ( prosegue a dire ) ove sina poco conto della vita dello sostanze; " dell'onore dei sudditi, si terminano prop-

n tamente in una maniera, o nell'altra tutten le dispute. Il modo di terminarle è inn differente purchè sieuo terminate. Il Basn sà informato dell'affare, ordina, che sie-

<sup>(1)</sup> Spirito delle Leggi lib. VI. cap. 1.

" no date a suo capriccio delle bastonate " sulla pianta de' piedi a' litiganti, e gli ri-" manda alle loro case ".

"; Ma negli Stati moderati, dove la ", testa del minimo cittadino gode di una ", considerazione, non se gli tolgono l'onore ed i beni, se non dopo un lungo e-", same.

"In tal guisa, allora quando un uomo " rendesi assoluto, pensa tosto a simpliciz-" zare le leggi: (1); si comincia nel suo do-" minio a far più caso degl' inconvenienti " particolari, che della lihertà de' sudditi, " di cui più non si cura nè punto, nè poco "

Da ciò si ravvisa, che la sovrindicata La maniera moltiplicità delle regole è necessaria, e che di procedere bisogna fare una gran differenza tra i paesi di mantaper dispotici, e quelli da noi abitati. Se la ma plicita , è niera di procedere dei Turchi, non è acci a nostra compagnata dagl'istessi inconvenienti, che si

compagnata dagi istessi inconvenienti, che si osservano nella nostra, non ne segue che si debba adottare, ed al più si può concludere, che può convenire a quei popoli, che vivono sotto il dispotismo.

Coloro, che ne esaltano la semplicità, Prora con!'
e per provare che sia preferibile. ad ogni de suoi inaltra procedura allegano alcuni atti di am-convenienti,
ministrazione, che ci fanno ammirare la sa-

<sup>(1)</sup> Cesare , Cromvvel , e tanti altri .

gacità, e l'equità di quei che gli hanno fatti; ma non ci dicono poi, che tutti sieno dell'istesso conio, nè che di fronte a un atto, che merita di essere applaudito, stanno mille usurpazioni, e ruberie; e che in conseguenza quei popoli pagano con un infinità di mali il vantaggio della celerità della giustizia. Non ci dicono, che nelle previncie lontane dal trono, ed eziandio in quelle vicine, hanno luogo innumerabili iniquità, ed orrori; non ci dicono infine, che i Bassà, ed i Cadis temendo ad ogni momento i muti , (1) col funesto dono di morte, o almeno il loro richiamo, si affrettano a diventar ricchi col prezzo del sangue, dell' onore, e de' beni di quegli infelici, che vivono sotto la loro autorità; e che eglino sono tante sanguisughe, che esauriscono le provincie. Ecco ciò che è vero, e se vi ha chi ne dubita, non ha che a consultare sù tale articolo i viaggiatori, e tutti coloro che ci parlano de' summentovati paesi, e ce ne danno relazioni, che fanno fremere.

Tuttociò che farorisce le cagione della moltiplicità delle formalità, liti, moltiplica le formale a propesito, rimproverata alla procemalità dura. Vi contribuisce anche tutto ciò, che

<sup>(1)</sup> Miuistri del Gran Signore de Turchi Ved. Enciclopedia Lit. Muets.

può favorire le liti e i cavilli, e per cui una tal procedura acquista un estensione, che non dovrebbe avere.

Una di queste cause è la cattiva fede La cattiva fedei litiganti. Lo spirito, ed il cuore umano de da cagiosono, a nostra confusione fertilissimi di sot- medi questa tigliezze; vi abbisognano pertanto moltissime precauzioni per porre un argine alla corruzione. Queste precauzioni crescono a misura, che un popolo è inclinato alle liti, e che il Legislatore sa ben comprendere l'estensione del male, ed i rimedi che esigc.,, La Sapienza è obbligata a fare gli Le formalità n stessi progressi della malizia dell'uomo, si aumentano , affinche ogni male trovi il suo rimedio, della cattiva , ogn' inganno la sua precauzione, ed ogni , delitto la sua pena. La legge che era , nella sua istituzione diretta a reprimere , le violeuze , non è quasi in altro occu-" pata che a disarmare l'ingegnosa malizia. " Indocile nel soffrire il giogo de' regola-" menti, lo spirito umano cerca di sottrar-, sene per mezzo di mille segreti artifizi , ne' quali è di mestieri, che la vigilanza , del Legislatore ne segua le traccie. La " verità per così dire non è una; ella è , ebbligata a moltiplicarsi con un infinità n di distinzioni per difendersi contro i cavilli non meno infiniti dell'errore; ed

" in questa lotta perpetua dell' uomo conn tro la legge, e della legge contro l'uomo; " la moltitudine delle regole . non è meno " l' effetto necessario che la prova sensibile , de'nostri traviamenti . ,, (1)

va testimoniale .

rità, che si vedrà nel corso di quest' opera, Prova al una tal verità, non ne citeremo qui che un solo per dimocon l'esem-pio della pro- strarla in un modo più convincente. Sotto i Re di Francia della seconda

Tra una folla di esempj di questa ve-

stirpe, e di una parte della terza, non si cercava punto la verità con quei mezzi, che attualmente si usano. Si ricorreva alle prove dell'acqua, del fuoco, della croce, e dei così detti duelli o combattimenti giudiciari, abbandonati, e riassunti più di una volta, a misura che se ne apprendevano più, o meno gl'inconvenienti. Tali mezzi d'istruzione non aggravavano l'ordine giudiciario di molte formalità. Se le partinon si accordavano, si ordinava la prova, e quello : che · soccombeva perdeva la causa. Non vi abbisognavano tante regole per dirigere una somigliante amministrazione.

Questi espedienti così bizzarri, e singolari . dovevano ributtare lo spirito il meno ragionevole; eppure furono praticati per

<sup>(1)</sup> Sig. d' Auguessau; 13. Mercuriale, La Scienza del Magistrato.

molto tempo. S. Luigi volle abolirli almeno nei suoi domini ( giacchè il diritto feudale esistendo in tutta la sua forza, egli uon godeva appena che il titolo di Re sui domini de' suoi vassalli ) Formò un codice di Leggi per abrogarli, e sostituirvi modi più conformi alla ragione, e tra questi pose la prova testimoniale, ordinando, che a questa si ricorresse in molti casi, La cattiva fede dei testimoni fece conoscere quanto era pericoloso l'estenderla e in seguito venne ristretta, obbligando ad esibire negli atti o ne' pubblici registri le prove delle convenzioni e dello stato dei cittadini, a motivo, come dice Montesquien, che un foglio scritto è un testimone difficilmente corrotto .

Se però questi atti e questi registri rimediarono alquanto ai suddescritti inconvepienti, i falsarj si studiarono di alterarli di fabbricarne di pianta, e fuvvi d'uopo di un nuovo rimedio contrò una si orribile invenzione con lo stabilire nuove formalità ; Inscrizione di falsità .

Dall'altro canto la prova per via di testimoni, sebba ristretta in più angusti limiti che per l'addietro, produsse dei mali, e su pecessario ristringerla ancora e limitarla ai casi pe' quali pon vi fosse punto Pigeau T. I.

da temere la corruzione dei testimoni, nè da presumersi; e secondo l'espressione di autore moderno, inibire ai cittadini di fidarsi gli uni degli altri. Ciò avvenne in vigore del regolamento di Moulins, che proibi il ricevere per via di testimoni la prova delle convenzioni eccedenti 100. lire .

Non avendo nondimeno una tal legge preveduti tutti i casi , insorsero delle dif--ficoltà sulla sua esecuzione. Il regolamento del 1667, vi rimediò, ma nacquero altre difficoltà, che sono state regolate dal Codice civile.

Gli uomini non devono dunque rinfacciare ai Legislatori la moltiplicità delle regole, ma darne la colpa a lor medesimi. Il terzo ingiusto rimprovero che fassi

Giustificazionedellerego- alla procedura, è fondato sull'austerità delprocedura.

le così rigo-rosa della le suddette regole, austerità il cui mantenimento sembra assai puerile alle genti mondane, riguardanti coloro che le seguono scrupolosamente come teste piccole e schiave di una vana formalità, dalla quale si lasciano condurre senza saperne la cagione.

Quest'errore può perdonarsi a persone poco avvezze a esaminare le cose, e che giudicano superficialmente; ma che un genio del passato secolo, che si è reso illustre (1) per la profondità delle sue osservazioni, abbia deciso come molti altri, che il merito della disputa deve prevalere alle formule, è cosa che arreca non spoca meraviglia. La loro istituzione non è una conseguenza del capriccio ma della necessità, attesoche furono stabilite per mettere una parte nella possibilità di difendersi ed un Giudice di decidere, laonde, senza osservarle sarebbe irragionevole ogni decisiona sil merito.

Un altra ragione, che fa disprezzare si disprezzare il rigore delle leggi della procedura ( ragione che loro è comune con le leggi, che i rario all'inhanno per oggetto di regolare la sostanza vato; non si
dei nostri diritti) si è che quelli, che vittime diventano di un tal rigore, considerano soltanto il proprio interesse nelle conbicotestazioni che soffrono. Un tal sentimento
originato dall'amor proprio, è naturale e
per ciò sensibile; tutta volta non impedisce ad un uomo imparziale, di sostenere,
che l'interesse generale deve prevalere al

Se non si considera, che l'interesse per ben dedelle parti che sono in lite, e non si và a cidere d'unpartifiettere sino all'influenza, che un giudizio aver può sugl'interessi della società, si resse.

particolare.

<sup>(</sup>t) La Bruyére.

travierà facilmente dal retto sentiero di giudicare la giustizia non riguardando che le due parti, deciderebbe forse in favore di una; ma considerato il pubblico interesse, si determina per un altra, ed ecco una cosa a cui i litiganti uon fanno attenzione, al punto di accusate savente d'ingiustizia quello che in se non è che troppo giusto.

Origine dell' errore in cui cadono i censori della precedura.

Quest' errore si generale tra quei che censurano le decisioni de' tribunali e delle Leggi, deriva perche l'intelligenza non vi ravvisa mai il pubblico interesse, se non dopo molte riflessioni, in vece di che le considerazioni delle persone istesse che litigano si offrono subito a nostri occhi. Pochi sono quelli, che hanno la vista tanto acuta per penetrare fino alle considerazioni generali, essendo queste verità astratte; e presentandosi continuamenta al nostro spirito degli oggetti, che ne dividono l'attenzione e l'impediscono di arrivare a queste remote verità.

Giutificanio In quanto alle spese immense, che tine del rimne del rimprovero delle chiede la procedura, le vengono imputate
spese immen.

torto, provenendo desse da due cagioni,
spese delle cauta
prima l'infrazione delle leggi che pradi queste pre-serivono un semplice andamente, infrazione,
se i infrazio.

osservare essattamente, il che, se non fanno
osservare essattamente, il che, se non fanno

non è colpa delle leggi, ma di quelli, che le amministrano.

La seconda causa si trova ne' diritti sta Seconda cansa dinitti si per gli atti da provarsi ne' tribuna- bollo della li, che per gli atti della procedura, il che atta cesta cose gliè del tutto estranco, e non deriva che alla procedai bisogni dello Stato.

Il fimprovero d'imperfezione, che si fa alla procedura è uno de' più ingiusti . VI sono per vero dire delle imperfezioni a cui può rimediarsi, ma ve ne sono molte che non possono evitarsi , essendovi molte leggi che non contemplano ne contemplar possono Giustificaziotutti i casi. Se fosse sicuro, che tutti i Gin- ne del rimdici fossero nomini di buon senso e di spe-mperfezione. rimentata onesta, si sarebbero lasciate le decisioni al loro arbitrio e si sarebbe fatto meglio. Ma il timore troppo ben foudatoVe ne sono di del contrario, ha promosso lo stabilimento si può rimedi regole generali da osservarsi, è che qual-tiare a molche volta fanno sì che restino sagrificati a perchè è indei casi particolari, perche i Giudici ra possibile il ramente devono allontanarsi dalla Legge . tutti i casi Senza un timore di tal natura , il gover- Uma tale imno degli uomini sarebbe perfetto e simile ap- prodotte delpresso a poco a quello della Divinità, che le regole gefa stima di ogni azione non sopra una filsura generale, ma a norma della sua natura

Dalla necessità di fissare una regola ge-La Legge non opera sempre nèrale, ne deriva, che vi sono dei casi nè con l' istessa eguaghianza, quali la legge non opera con eguale esattez-Dessa ha spes-so il sue de- za che in altri, mentre molti se ne danno, bole . che differiscono, e bene spesso essenzial-

mente dallo scopo avuto in mira dal legislatore. I rapporti così estesi sono e moltiplicati, che quasi è impossibile, che alcuno non ne sfugga all'occhio il più penetrante . e la legge non manchi in qualche parte . Tale è la sorte deil' umanità. Tutto ciò

che gli attiene mostra quel carattere d'imperfezione che gli è proprio; e non vi è scienza nè umana instituzione che ne vada Tutto ciò che esente . Non ve ne è alcuna, che rimedi proviene dal interamente agl' inconvenienti che nascono

l' uomo è imruomo è im-perfetto co- dalle cose che ha per oggetto, onde anche me lui . un tal rimprovero è assolutamente mal foudato.

La Legislazione la più saggia sarà sem-La più seggia pre quella meno imperfetta . Vi sono del-Legislazione le persone, che nel delirio di un immaginaè la meno e la meno imperfetta. zione portata al bene, ma esaltata, pensano esser facile il rimediare al tutto, ed esigono una perfezione impossibile, come appunto la Repubblica di Platone o l'Oratore di Cicerone .

> Non solo le leggi sono imperfette, perchè non possono tutto prevedere, ma qual

che volta scansano di procedere per delle, buone ragioni.

Per esempio, è prudenza nel legislato- Non solo la re in alcuni casi l'osservare il silenzio, te-Legge non mendo di non dare troppo potere ai Giudi- prevede per tutto, ma ci, che sempre cercano di estenderla. Non qualche voldice loro io vi permetto di far la tal cosa, non doverlo ma sembra che chiuda gli occhi esprimen- per due radosi ; guardatevi di profittare soverchiamen- gioni . Una te della libertà, che vi lascio, altrimenti mi troppo potetroverei obbligato a ristringervi entro i con- nel occasiofini , che vi ho prescritti Perciò il Signor Pus- il loro arbisort nella discussione all' ordinanza del 1667, trio. allegò per motivo della medesima, che non permetteva ai Giudici la compensazione delle spese; che non erasi stimato bene ., d' , inserire in essa la facoltà di compensare per " non dare adito di abusarne; che tuttavia " (segue egli ) si era lasciato all' arbitrio del

prevedere

Un altra ragione della mancanza di pre- Laseconda è, videnza nelle nestre leggi, si è che il le- che volendo gislatore paventa qualche volta di additare male, qualil male volendolo prevenire. Ciò appunto insegna a farrilevava il Sig. de Lamoignon nella discus- lo sione della suddetta Ordinanza del 1667 sopra un articolo del progetto della medesima in cui stabilivasi, che l' intimazione, chè

" Giudice di farne un uso moderato nel " caso in cui credesse necessario il servirsene.

una delle parti litiganti avesse fatta al suo Giudice o le ingiurie da essa proferite parlando a lui o di lui, dopo intentata un azione, non sarebbéro bastanti per ricusarlo. Osserva questo gran Magistrato, che le parti cercato avrebbero di prendere delle precauzioni contro quest'afficolo, e che un cavillatore che temesse un buon Giudice lo farebbé intimare avanti che giudicasse o lo ingiufierebbe per aver motivo di ricusarlo; onde conclude doversi sopprimere un tale articolo come di fatti fu soppresso.

Si rimprovera

Oltre la mancanza di previdenza, che
male a proposte troppa de persone poco instruite imputano alle legdeleczza alle
gi della nostra procedura, la rinfacciano anche di troppa dolcezza. La maggior parte
irritàti nel vedere tanti raggiri per sottrarli alla giusizia, riguardano questa dolcezza come la causa del disordine e brame-

tebbero in esse una maggior severità.

Le leggi and qual 'érrore! Se cosi poco si obbediatere sono le meno osser scono le leggi piene di dolcezza, cosa servate.

guirebbe delle leggi dure e rigorose, che non sono quasi mai osservate? I Giudici sentono della ripugnanza a comminare delle pene, se non quando la necessità gli âstringe a mostrarsi austeri. Quei medesimi che si trovano lesi preferiscono sovente lo, stare in silenzio, piuttosto che portare ai.

tribunali una querela, che potrebbe avere delle dolorose conseguenze per quello che gli ha offesi . L' esperienza per tanto ci dimostra , che l'atrocità delle leggi ben lungi dal produrne l'obbedienza, ne impedisce l' esecuzione. .. Si esamini la cagione di tut-, te le infrazioni , è si vedrà che deriva dall' " impunità dei delitti, e non dalla modera-" zione delle pene . " Spirito delle Leggi , Lib. vt. cap. 12.

Se si vuol dunque esaminare bene tut-Riviliato delte le ragioni (t) per cui si vuole mirar di la giustifimal' occhio la procedura, si comprenderà Tutto ciò che che non sono vere, e che ben lungi da es- alla procedusere inutile e perniciosa, è un istituzione ra non è vesaggia e necessaria

Noi ci limiteremo solamente ad un tale saria. assunto; obbligati a porla nell' aspetto il piu Non ci ristriufavorevole ed il più veriterio, per rincon- gerenio ad ciliare seco lei gli spiriti; e ricondurne la ficazione, gioventà a studiarla, faremo vedere che non provando che è punto cosa di semplici formule poco in- ha un origine teressanti; ma che iuoltre ha un origine nobile, che ugualmente nobile quanto qualunque altra denza, che parte della Legislazione, che regola i no- ha con essa i stri diritti ; che ha con essa più intimi fap- rapporti ; e

si rinfaccia. tuzione saggia e neces-

una tal giustiugnalmentes plù intimi , ne ha inoltre con la natura

del Governo, sone dotte ed imparzieli , ma non per quelle per le quali i diritti poli-(i) Queste ragioni sembrerebbero troppo estese per le per-

losofia .

tici, reostu-mi le passio- porti come ne ha dei comuni con la natu-. ni ipregiudi- ra ed i principi del Governo col diritto poraina de po- litico, con i costumi, le passioni i pregiupon, il risi-co, la Reli- dizj, e l'ignoranza dei popoli, col fisico e gione e la Fi- della Religione del paese per cui è fatta . Finalmente, che la Filosofia le presta i suoi lumi come a tutte le altre scienze.

## III.

BAFFORTO DELLA PRO-DIRITTO CI-VILE etc.

Giò che abbiamo detto di sopra, che il CEDURA COL diritto civile si divide in due parti (il diritto così propriamente denominato e la pro-

Identità d' ori-cedura ) preva , che ella ha l' istessa origigine con quene del diritto civile e deve essere con l' isteseto diritto. so favore riguardata , poichè senza di lei questo diritto non sarebbe niente.

Ma questa unità di origine questo rapporto di necessità, che tien vincolate insieme le due parti, non sono i soli rapporti che hanno tra loro, e se ne contano molti altrí -

Inffacuza del le comunica fezioni

La prova trovasi nell'influenza, che ha annuo civite il diritto sulla procedura, la quale risentesi e della sua hontà e delle sue imperfeziole sue imper- ni . In conseguenza il difetto di un tutto insieme uniformemente combinato nelle leggi componenti la nostra antica giurisprudenza, il disuso in cui era caduta una parte di esse, le contradizioni e l'oscurità di altre e la discordanza giustamente rilevata di quella farragine ributtante, che presentava la diversità delle costumanze; Tutti questi vizi insomma, ed un infinità di altri, che qui si svilupperebbero (se il luogo fosse opportuno) ridondavano sulla, procedura medesima per una ragione chiarissima perché dando essi adito ad una quantità di l'itigj ed una specie di alimento allo spirito de la cabala e della cavillazione, la procedu a, doveva occuparsi sempre a duplicare e sue precauzioni per prevenire o per allontacerne gli effetti.

Quanto abbiamo di sopra esposto affine napporii con di provare che la natura ed i principi del la natura ed Governo hanno un influenza tale sulle ce-Governo; gole della procedura da cagionarne la moltiplicità o la semplicità è più che sufficiente per dimostrarne i rapporti col governo; onde ora passeremo a quelli, che ha col di-

ritto politico .

Scorgesi dalla definizione già data del di-Rapporti col ritto politico, esser egli una collezione de-diritto poligli obblighi di quei che governano verso coloro, che sono governati, e respettivamente degli obblighi de' governati verso i go-

vernanti.

All' uopo però di far comprendere i rappore quante parti ti che la procedura ha- con questo diritto, bi- compostala procedura. sogna prima dire di quante parti ella è com-Per ottenere giustizia, bisogna chieder-

posta.

Di cinque la

domanda, l' la; in appresso bisogna instruire il Giudiistruzione, il giudizio, il ce della giustizia delle pretensioni, il quale ricorso contro il gindiquando ne è bene informato dee decidere . Se zio e l'esei Giudici si sono ingannati o sono stati ina cuzione. gannati, il soccombente deve avere i mezzi d' implorare la revoca di una tal decisione. Se non lo fà o se avendolo fatto la decisione è confermata, è che non ostante non voglia eseguirla; bisogna astringervelo. La procedura, è dunque composta di cinque parti principali, I. l'istanza o reclamo; 2. l'istruzio-

> Ciò stabilito, dimostrando l'influenza del diritto politico su ciascheduna di dette parti, agevol cosa sarà il discernere i rapporti che la procedura ha con esso.

> ne; 3. il giudizio; 4. i rimedi contro il giudicato: 5. l'esecuzione della sentenza.

> Per dimostrare quest' influenza, e d' nopo il rammentare, ché la principale obbligazione risultante dal diritto politico per parte di quei che governano, si è di mantenere i rapporti fra i governati, con l'amministrazione della giustizia; e la primaria obbligazione di questi ultimi, si è di sottomettersi alle decisioni ed eseguirle.

Queste obbligazioni hanno la loro ap-

plicazione a ciaschedun ramo dalla procedura; ed è in tal modo che termineremo di mettere in vista i suddetti rapporti.

E siccome i governati possono ottener Rapporti del diritto politigiustizia da quei che governano, ne segue tice con la 
che non devono farsela da loro stessi, ma 
reclamarla, usando della prima parte della. I suddit de 
recome i governano.

procedura, cioè della domanda.

Dall'altro lato, avendo gli uomini rita, autorita e autorita e appropriato a farsi giustizia da se stessi, e farsi giustizia da se stessi, e farsi giustizia da se stessi, e farsi giustizia da se autorità per et et si.

stabilita in vece a tal uopo un autorità per stassi.

amministraria, ella deve accettare tutti la. L'autorità
reclami de cittadini, che si credono opgressi, ne pretendere cho debbano da essa; non esigna
prima chiedere una permissione, affine d'
debba aver
implorare il suo soccorso, mentre potendo
esser sollecitata da un credito superiore a reclamare.
negarla, ne avverrebbe, che l'esercizio
delle azioni resterebbe privo di quella libettà che le è dovuta.

Perciò il nostro Governo, ha sempreUna tal regosignardato come uno degli obblighi suoi ta a rigoria
più rilevanti, di non porre giammai verun tutto l'impeostacolo all' esercizio delle azioni, che un
cittadino crede poter dirigere contro un
altro, dimodoche è libero in tutto l'Impeto Francese citare al Tribunale sonza vetuna (1) permissione. I più distiuti perso-

<sup>(</sup>t) Tale è la regola generale ; ma vi sono de casi in eui pe-

naggi ed il Sovrano stesso quando si pretende che siano spinti oltre i loro confini i loro legittimi diritti; dall'opera di quel che sono incaricati di invigilarvi,

Dono la domanda fa d'uopo instruire Rapporti con conl' istruzio-il Giudice . Il diritto politico impone a no . L' autorità quelli, che governano o almeno a quei. non vi deve porre ostacoliche gli rappresentano nell'amministrazione e deve ben della Giustizia di prendere tutti i mezzi i istrairs) per ben giudica- più adeguati per avere le necessarie inforre . mazioni prima di proferire la sentenza . Se

potessero ricusare ciò l'esercizio delle azioni non sarebbe del tutto libero; perciò il Governo ha determinato di non impedirle giammai.

Dall'altro lato i governati sono obbli-I sudditi devono fare ciò gati a conformarsi a tutto quanto da essi che esige da loro l' auto- esige quest' autorità per discoprire la verità rità per isco-prire la veri- e devono prestarsi a tutte le vie dell' instruzione. Lo scopo è di potere arrivare a ta.

Rapporti del decidere; per ciò allorchè dessa è completa dirittopolitico con i giu- i governanți o almeno i loro delegati nell' dizj . amministrazione della giustizia devono de-

cidere; nè è in loro facoltà l'astenersene . Per riguardo alla maniera di disimpe-

Disimpegno da tale obbligazione, essa diversifica

gazione secondo la natura e le massime di ciaschedun Gowermo .

ricoleso sarebbe ricorrere a' tribunali senza tal permissione, e si troyeranno a mano a mano nel decorso di quest" opera, in cui si stabilisce quando è necessarie il doman-darla. Tom. I. lib. II. part. I. tit. II. cap. II. secondo la natura ed i principi di ciaschedun Governo.

Per esempio negli Stati dispotici; Monte-il despota può squieu stabilisce, che il Principe può giu giudicare da dicare da se medesimo, accordandosi ciò non il Mo-, eon il dispotismo il cui principal fondamen-narca to si è il timore; ma non può il Principe giudicare nelle monarchie (1).

E' in sequela di una tal massima, che ell' atto costituzionale non ammette la facoltà di giudicare nella classe delle attribuzioni del Governo e l'affida ai tribunali (2).

Da tutto quanto si è esposto sulla maniera con la quale il nostro Governo adempisce all' obbligo di amministrare la giustizia, si scorge chiaramente, che i nostri Principi, hanno considerato quest'obbligo come uno de' lero più importanti doveri, e che eglino hanno creduto, che la grau-

<sup>(5)</sup> Il Consiglio di stato sull'esseuxione dell'articolo 5/5, del cod, civ. con parere do 18. Agotto 1807, (bull. di leggi dell'Imp. Giunta u, 112.) Issa che il decidere una questione di fatto non è creare una regola unova, una eseguire qualla fissata, che fu sempre considerata qual garanzia politica, il inon essero incarietat di eseguire la legge, quella medesina autorità, che è incarietata fi aria. E che è d'altonale impossibile che per l'esamo di un fatto particellare il corpo legislativo intervenga con attaminare questioni di fatto, e giudicarle, e perchè i legislatori non devone essere trasfornati in semplici Giudici (O) Tale è il voto, e il consiglio di tutti i bonoi autori. Ognue sa quanto sia dispregevolo un Rabula, e un Leguleio.

dezza di un Sovrano non consiste nel fare tutto quello che è in suo potere, e che simile alla Bivinità da esso frappresentata, non deve mai deviare dalla ragione e dalla giustizia.

Rapporti del Emanata che sia la sentenza, bisogna diritto politico con l'ese- eseguirla ; ed il soccombente deve sottometcuzione delle tervisi, e se non lo fa, il Governo o i suoi scuteuze .

bente deve sottomettersi.

cuzione.

Il soccomben-rappresentanti devono ( senza poter far ritardo ) prestare a chi ha guadagnata la causa la loro mano autorevole, per costringere il succombente all'esecuzione. Tale si è la conseguenza necessaria dell' obbligo risultante dal diritto politico per i governanti di amministrare giustizia, e per i sudditi di prestarvi obbedienza.

In tal modo da qualunque lato riguar-L'autorità deve costrindar si voglia la procedura, vi si ravvisano gerlo, nè porre ostai suoi rapporti col diritto politico. coli all' ese-

I costumi di una popolazione influiscono pure moltissimo sulle maniere di procedere in giustizia... Quando un popolo è n ben accostumato dice Montesquieu le leg-, gi diventano semplici , Racconta Platone, che Radamanto, che governava un n popolo assai dedito alla Religione, spen diva prontamente tutte le liti, e soltanto , deferendo il giuramento su qualunque arn ticolo della questione; ma soggiunge l' i-

n stesso Platone, quando un popolo non è n pio, e morigerato, non si può attenersi al " giuramento, che nei casi in, cui quello . che giura è indifferente , come un Gin-., dice, e i testimoni ,.. Spirito delle Leggi lib. 10. capit. 12.

Quanto ho di soora enunciato per ginstificare la procedura, che la cattiva fede, e la corruzione de costumi sono le cagioni della moltiplicità delle liti, ed in conseguenza eccitano una moltiplicità di regole, aggiunge forza alla prova della loro influenza sull' ordine giudiciario .

Non solo i costumi, ma ancora le passioni, i pregiudizi, e l'ignoranza di una nazione , influiscono non poco sull' ordine giudiciario. Servono a dimostrare tale influenza dei pregiudizi, gli esperimenti dell' acqua, del fuoco, della croce, e de' duelli Influenza de' giudiciarj, che furono in uso fin quasi al pregiudizi sulla procesecolo decimoterzo.

" Come appunto i Turchi, che nelle Prove difat-, loro guerre civili riguardano la prima to " vittoria come un giudizio di Dio del tut-" to decisivo; e gli antichi abitatori della " Germania, i quali nelle loro contese pari ticolari , consideravano l'esito di un com-. battimento quasi un Decreto della Pro-Pigeau T. I.

" videnza sempre attenta a punire il colpe-" vole, o l'usurpatore ".

.. Narra Tacito, come presso i suddet-, ti Germani , allorchè una popolazione , entrar voleva in guerra con un altra, , cercava di fare qualche prigioniero, che potesse combattere con uno de' suoi, e , che dal successo di questa pugna singo-, lare giudicavasi dell' evento della guerra . , Gente, che credeva, che questa special n tenzone regolar potesse i pubblici affari, poteva ben pensare eziandio, che in tal n modo si potessero regolare le differenze , tra i particolari . ,, Spirit. delle Leg. Lib. XIX. cap. 17.

Influenza

E' facile il convincersi, che in quei dell' igno- tempi d'ignoranza, l'ordine giudiciario dosalla vea essere molto semplice. Per regolare i procedura. modi di fare somiglianti prove, non vi abbisognavano molte formalità. L' impegnarvisi era un' effetto della buona fede. e del genio generoso, e prode della nazione. Un uomo formalista assognettato alle medesime, sarebbe parso, che tentasse di cluderle facendo nascere delle difficoltà sulle formalità, e con ciò avrebbe mostrato di confessare di esser colpevole di ciò, di cui si cercava la prova:

diante le ri-

Una tale ignoranza contribuì sempre

più a inviduppare il sistema giudiciario nel-voluzioni del sistema giudiciario .

Quando in Roma nascente, la maniera di chiedere, ed amministrare la giustizia era imperfetta , notea dirsi essere nel colmo della sua perfezione in Grecia. Allorchè i Romani a forza di mali, e d'inconvenienti ebbero scoperti i vizi del loro sistema giudiciario, lo corressero, e lo perfezionarono di mano in mano. Giustiniano lo portò non meno del diritto civile ad un punto assai sublime, giacche nel Codice che fece compilare . i Giureconsulti vi trovano tuttavia delle Leggi, e delle regole, che servono di scorta alla nostra attual procedura. Quando le arti, e le scienze decaddero, e vennero meno coll' Impero Romano, stante l'invasione dei barbari, con esse riccadde il sistema giudiciario nelle più folte tenebre, e fu posto in oblio. Carlo Magno co' suoi statuti lo trasse dal caos in cui giaceva, ma le discordie fraterne de' suoi nipoti , e le disgrazie della seconda stirpe reale, tornarono ad immergerlo nella confusione e nel disordine, e vi si mantenne sull' istesso piede sino a S. Luigi, i di cui lumi lo resero più conforme alla ragione.

I predecessori di quel gran Monarca, erano senza alcun dubbio convinti de' pericoli, e dell' inutilità del combattimento giudiciario, ed altre consimili prove; nondimeno in vece di abolirle, si ristrinsero ad assoggettarle a delle forme, e a delle regole, che non impedivano gl' inconvenienti, e soltanto rogliendone alcuno.

Ando S. Luigi più avanti; e volendo abolire l'uso dei suddetti duelli, e condurre i sudditi ad una maniera di procedere più ragionevole, l'annichilò affatto in tutti i suoi domini, come apparisce da un ordinanza del 1260., e da un codice di Leggi denominato i Capitolari di S. Luigi; ma non pote far l'istesso ne' domini de suoi Baroni, gelosi della loro autorità che ecclistava in gran parte quella del Sovrano.

Frattanto questo Principe pervenne al suo scopo per una strada indiretta, che dimostra esser egli stato non meno abile nella Legislazione, che nella politica. Il di lui Codice tendeva a due diversi oggetti; il primo di regolare l'amministrazione della giustizia ne' propri Stati; il secondo di disgustare i tribunali de' suoi Baroni dell'antica forma di procedere, e vi riasci., Quando si ravvisò ne' suoi tribunali, dice Montesquieu, ed in quei de' Signori, una maniera di procedere più naturale, più rabigioarevole, es più conforme alla morale;

or alla Religione, ed alla pubblica tranquilm lità , ugualmente che alla sicurezza della , persona e de' beni, si abbracciò volen-, tieri , e si abbandono l'antica ,. .

Dopo di esso si vide il sistema giudiciario uscire lentamente, insieme con le scienze, dal caos, in cui lo avea immerso la harbarie de' precedenti secoli , e la ragione, riprendere il suo impero insensibilmente.

e a grado a grado.

Tali rivoluzioni non devono punto sor- Riflessioni prenderci, recandone innata con noi stessi luzioni. la causa . Nati deboli, e mortali , tutto quanto da noi deriva, sembra prendere quel carattere di debolezza, e di morte, che è proprio da tuttociò, che ci appartiene, e le scienze che sono una provenienza della Divinità, ed in conseguenza eterne nel loro principio, si risentono nelle uostre mani dell' istessa degradazione, e della decadenza medesima delle nostre facoltà.

Il fisico, ed il clima di un paese, de- Rapporti del vono anche esser consultati nello stabili- fisico e del mento delia regole fatte per dirigere il si- procedura . stema giudiciario.

Di fatti per qualche poca di cognizione, che si abbia, si sà che le passioni traggono quasi tutta la loro forza dal fisico dell'uomo, e che secondo, che è più o meno ben composto, sono desse più, o meno vive, più, o meno du evoli. Tutto ciò che contribuisce alla formazione di questo fisico, contribuisce inoltre, stante una conseguenza necessaria, alla formazione di queste passioni.

Perciò ne' paesi freddi, e temperati sono meno forti, meno profonde, e meno datemersi. Il sangue non tanto ardente lascià
una certa attività alla reflessione, che le
dissipa. Dall'altro canto, l' uomo essendovi
dotato di maggior vigore, che nei climi
caldi, il cuore vi ha una maggior possanza, che produce una maggior fotocia in se
tesso, vale a dire maggior coraggio, e più
conoscenza della propria superiorità, quindi minor desiderio di vendicarsi; mentre
non evvi persona, che non comprenda, che
sovente la vendetta proviene dalla debolezza di quello, che la cerca, e chi ha il potere
di esercitarla, non si cura di farne uso.

Ne' paesi caldi all' opposto tutto cospira ad eccitare le passioni, attesochè nulla può sopirle. Un Sole sempre infiammato fa scorrere nel sangue un fuoco continuo, su cui la reflessione non ha alcuna forza; l'uomo d'altronde sente la propria debolezza, in guisa che l'odio da esso concepito s'irrita, si perpetua, e coglie con avidità i mezzi i più indegni per appagarlo. Le passioni vi fanno un impressione più durevole. e più da temersi, che nei paesi più temperati.

Così faceva osservare il Sig. di Lamoignon discutendo l' ordinanza del 1667. Uno degli articoli progettati, e che vi fu inserito, disponeva, che potea rifiutarsi un Giudice a motivo di minaccie da lui fatte verbalmente, o in scritto dono l'istanza, o sei mesi innanzi il predetto rifiuto: questo magistrato espose ,, che vi erano molte consin derazioni da farsi, e specialmente sul n clima, e temperamento delle diverse persone. Nella Provenza, quando un indin viduo avea protestato di volere rovinare , un altro, non si estingueva più tale odio; e passava di padre in figlio; ma in un paese più temperato, questi moti di collera, non portavano a conseguenza ec. ,

Non è già, che io pretenda di riguardare il clima di un paese come il solo ca- si pretenda pace di formare i vizj, e le virtù de' suoi di attribuire abitanti. Come potrebbesi ciò asserire quan- possanza di do si scorgono i nostri costumi tanto diffe- zi o le virtà renti da quelli de' nostri progenitori? Quan- di quei che lo ablitano. do si osserva negli abitatori dell' Italia un carattere sì opposto e delle passioni cotanto differenti da quelle dei Romani? Allorche

finalmente, non pud dissimularsi, che gli usi, le leggi, e mille altre circostanze contribuiscono a formare il carattere generale di una nazione? Intendo dire solamente . che il clima entra in qualche modo nelle considerazioni, che devono servire di base alle regole del sistema giudiciario, e sono persuaso di non inganuarmi.

Influenza

La Religione deve similmente influirci . della Reli- e può esservi secondo i casi utile, o perniocedura . ciosa . Per esempio nella Cristiana Religione, ed in altri culti, che ammettono una giuramento. seconda vita, vi si potrà stabilire la formalità del giuramento in quei casi, in cui i consueti modi per rintracciare la verità, non sono sufficienti. Ne è una prova quanto narrasi di Radamanto, che terminava le liti per mezzo del giuramento. Inutilmento s' introdurrebbe questo nel Giappone, dove il culte dominante non propone, dopo la morte, nè premi, nè pene ; e neppure in un paese dove dopo la morte si escludessero le pene, e solo si ammettessero le ricompense. Inutile eziandio lo sarebbe dove la Religione stabilisce il dogma della uecessità delle azioni umane; attesochè nulla arrischierebbe lo spergiuro, nulla avendo da temere.

Evvi da osservare ancora, che una tal Se una falsa Religione Religione non ponendo alcun freno, e favorendo in vece l'intrigo, la mala fede, e cativi effettutti i disordini, attesoche non lascia da in ordina temere, che dal canto delle Leggi umane, giudiciario i in tal caso bisogna altrettanto raddoppiare le precauzioni; si rivolgono tutte le forze verso un tal punto quando da un sol posto si teme un attacco.

I Monitori messi in ridicolo dagli spiriti forti, e da alcuni del hasso popolo, che Monitori sogli imitano perchè si figurano d'inalzarsi con nouna prova ciò sopra la loro crassa ignoranza, i Moni- za della Retori erano una prova eccellente dell'influen-la procedura. za della Religione sull' sistema giudiciario. Non si esaminerà qui, se si è stati sempre circospetti sull' uso di un tale espediente, e non fosse stata miglior cosa l'economizzarne, in vece di servirsene con tanta frequenza, Si dirà solo, che e da maravigliarsi assai, che siasi tante esclamate contre questo mezzo di scoprire la verità, quasichè fosse un grande inconveniente, che una Religione qualunque si unisse con la potestà secolare per esigere la rivelazione delle azioni, contrarie al buon ordine ed alla tranquillità de' cittadini .

Tutto quanto si è detto provando l' in Inflantadella filosofia fluenza della natura, e de' principi del Go sulla proceverno, del diritto politico, de' costumi, del dura. de passioni, de' pregiudizi, e ignoranza de' po-

poli, della Religione, e del clima, prova ancera l'influenza della filosofia sulla procedura, e che le presta i suoi lumi non meno che alle altre scienze. Difatti se questa filosofia serve ad illuminare il Governo, pianta i fondamenti della felicità de' sudditi, mostrando a quei che governano i limiti del potere supremo, ed ai governati i loro doveri; se dei costumi duri, e feroci giunge a farne dei dolci e semplici; se dissipa le tenebre de' pregiudizi, e dell' ignoranza, se mette un argine alle passioni inspirate dal clima, e perviene se non a frenarle totalmente, almeno a indebolirle, se 'si accorda con la religione per insegnarci la vera strada della prosperità, tutto questo deve necessariamente ridondare sulla procedura diretta da somiglianti cagioni, e che secondo, che sono più, o meno buone, ella è più, o meno ben composta: Ma non è in ciò solo, che la filosofia

La filosofia indi acoprire la verità.

dica i mezzi influisce sulla procedura: vera guida nella cognizione dello spirito, e del cuore umano, addita le passioni, e le cause moventi, indicando al legislatore ciò che deve fare per impedirne i disordini, in ciò che è in facoltà dell' sistema giudiciario; le cautele da prendersi per discuoprire i nascondigli del cuore, e pervenire alla cognizione di un ottenebrata verità; evitare mezzi meno giusti, e di sor-

59

presa; distinguere ciò che è vero daciò che è verisimile, e dare in qualche modo a' mezzi che stabilisce, onde chiara ravvisare è comprendere questa verità, quel carattere di precisione o di eguaglianza, e per così dire d'infallibilità, che assicura un fausto successo,

Se la natura dunque ed i principi dell'influenza del-Governo, il diritto politico, i costumi il cli-sulla natura ma, e la filosofia presiedono alla formazione del Governo delle regole del sistema giudiciario, questi restituisce loro in qualche maniera ciò che ne ricevè . Se è ben combinato con la natura, e principi del Governo, con la sua esattezza impedirà che in un sistema monarchico o repubblicano, non s'introduca il dispotismo almeno sulle proprietà, e manterrà costante l' autorità delle leggi. In un Governo dispotico terrà con la brevità, e prontezza dell' esecuzione tutti i sudditi nel loro nulla e certo renderà col terrore, la base di un tal governo, la più perfetta tranquillità e sommissione al volere assoluto del despota e de' suoi ministri . Se è con giusta bilancia equi-Perriguardo al librato sulle regole del diritto politico , man-diritto polititerra, almeno quanto all' amministrazione della giustizia, intatti i rapporti tra i governanti, ed i governati; e fara si, che per parte de' primi la giustizia sia bene amministrata , e per parte de' secondi pronta sia l'

obbedienza alle sue decisioni . Se questo si-Per riguardo stema giudiciario è ben modellato sopra i costumi, impedirà almeno in qualche maniera. che non si corrompino, e gli ricondurrà sul retto sentiero, opponendo un forte antemurale alla cattiva fede, ed alla cupidigia . Se nella sua formazione sonosi fatte delle riflessioni sul clima si conterrà delle regole buone ad arrestare i cattivi effetti che potrebe bero risultare dal clima, e che saranuo di ostacolo alle passioni che ne sono l'effetto; domerà perciò in qualche modo la forza del Per riguardo sangue, e delle inclinazioni. Finalmente, se

alla filosofia . è hen composto, mantenendo ciaschedun cittadino nel grado che gli conviene, lo rendera più capace di ricevere le felici influenze della filosofia, ed esser docile alle sue voci . Ma gli parlerà inutilmente, se il sistema, giudiciario, stante la sua imperfezione; apre la porta alla cupidità, all' ambizione ed agli altri vizi contrari alla saviezza.

Se si considerano a fondo i vantaggi del-Risultato . Lo studio del la procedura, e quanto è lontana dal merilaprocodura è tare le imputazioni, fattegli come pure la suniolto più imniono più im-portante di blimità de' suoi rapporti, reca stupore il rialtri studj . mirare il poco caso, che se ne fà ordinariamente. E un giovane destinato ad esercitare un ministero sotto gli occhi della giustizia, facilmente resterà convinto, che lo studie di questa scienza può infinitamente meglio occupare il suo tempo, che molte altre applicazioni, sebbene stimate di maggiore rilievo .

## IV.

PIANO DELLO

Dopo aver restituita la procedura al suo STUDIO DELvero posto, delineeremo un piano convene-RA. vole per lo studio della medesima . Preambulo.

Un tale studio, è come quello di tutte [ wim la teori le scienze soggetto all' esperienza, e non può ca alla pratiessere proficuo se non per mezzo della teorica, e della pratica unite insieme. (1)

Vi sono non dimeno molti giovani, che non adottano che una di queste due strade. e sdegnano l'altra . Alcuni , in minor numero per vero dire , non fanno caso . che della teorica a motivo che rende conto di tutto, e disprezzano la pratica, stante che addotta che da una debole ragione delle formalità, e d' uno di questi altronde vi si trovano non poche difficoltà, Alcunila teoe contradizioni altri poi cadono nel contra- Altri la prario eccesso, e debiteri di quel poco che tica. sanno alle liti che hanno trattate o vedute trat-

<sup>(1)</sup> Vedi pag. 65. §. 4., o nota dell' autore (1) Lo stu-dio regolato è in ogni scienza il più proficuo ; e la procedura civile risentira sopra di ciò i buoni effetti delle pleggi d'instruzione emanate per l'Impero Francese uota (c) alla prefezione del Traduttore .

tare, e non corredati di altre nozioni fuori di quelle attinte dal maneggio, e uso continuo degli affari, non si curano dello studio della teorica, a cagione che i suoi principi generali soggetti sono ad un gran numero di eccezioni, che solo la pratica far può interamente comprendere.

Ecco per lo più cosa e la maggior par-Ci uomini to degli uomini eglino non varmo quasi quasi scapre calono nell' mai, che all'estremità. Allorche il Sole estremità dette a midare il suo carro a Ferone.

detre a guidare il suo carro a Fetonte, gli disse:,, Evita di salire troppo alto, per non abbruciar la volta celeste, se ti abpasserai troppo ridurrat in cenere la terra. Andrai più sicuro tenendoti nel mezzo. Volgendoti troppo a destra, caderesti
n nella costellazione del Serpente, attenendoti troppo a sinistra, urteresti in quella
dell'Ara. Conservati sempre nel mezzo (1).

Specialmente i Giureconsulti, ed i Giudici, più degli altri, trascurano lo studio della pratica da essi riguardata come inferiore a quello della Giurisprudenza, della qualò sola si occupano. I Patrocinatori oausidiei

<sup>(1)</sup> Neo premo, nee summum molire per celera-curruns: Altius egressus ceelestia teçta cremabis; Inferius ternas; medio tutissimus ibis. Neu te dexterior tortum declinet ad Anguem; Newe simisterior pressam rota ducas ad Aram; Inter utranque tene: Ovid, Metam, lib. x.

( Avoues ) al contrario negligentano assai lo studio della teorica, perchè non conoscono che la pratica.

Affine pertanto di porsi in istato di de- Per decidere cidere tra questi due partiti, è necessario trai due paresaminare le due maniere di studiare, al- etaminarno i lorchè sono isolate e calcolarne i vantaggi inconvee gl'inconvenienti .

La teorica fa conoscere i principi, senza i quali non si può camminare che ciecamente. Spiegando la ragione di una formalità, pone uno in grado di analizzare, e conoscere in tutte le parti l'oggetto, che la Legge ha per iscopo di regolare, e considerarlo sotto tutti i suoi diversi aspetti. Gli fa comprendere i casi ne' quali un tal motivo può applicarsi, e distinguer parimente quelli, in cui la formalità deve o no osservarsi, oppure dee essere semplicemente modificata, con il grado ancora di una tal modificazione.

Eccone da un lato i vantaggi, dall' altro gl'inconvenienti. La teorica c'insegna per verità i principi; ma a quante eccezioni non sono sottoposti? come particolarizzaro e misurare tutti i casi, ove si tratta di applicarli in tutta la loro estensione con modificazione? Si può certamente, partendo da un punto fisso, prevedere una moltitu-

dine di casi; tuttavia sarà sempre poca cosà in confronto di quelli, che possono accadere; ed è come se si pretendesse prevenire tutte le azioni di un nomo, mediante la cognizione del suo carattere, e de' suoi cestumi, o si volesse parlando di certi principi in medicina, indicare i rimedi di ogni sorta di malattie. La malizia umana e l'immensa diversità delle azioni, fanno variare la procedura non meno che le nascoste operazioni e i misteri e la varietà degli atti della natura fanno cangiare l'applicazione delle regole della medicinates at memora La pratica non ha tali inconvenienti;

La pratica è ella ci dà l'abitudine di agire con ordine. venienti .

mili incon- e con precisione, e di ben capire il debole Quali sono i di una difesa, o di un attacco; ci fa conosuoi vantag- scere le astuzie, e gli artifizi di un avversario di cattiva fede per sottrarsi ai colpi della giustizia; insegna i mezzi di rimediarvi con quegli onesti ripieghi propri a sconcertare l'avversario, e farlo cadere nelle stesse sue reti , Ha pertanto dei sommi vantaggi sulla semplice teorica; ed è pereiò senza dubbio, che i causidici presso i tribunali più cospicui sono per l'ordinario più esperti nella condotta degli affari, che i più profondi giureconsulti.

Quali sono i suoi inconE' d'uso, che i giovani s'instruiscano

di questa pratica lavorando sotto i causidici venienti ma-( Avoués ); studio per lo più infruttuoso di studio preperchè per lo più mal diretto . so gii Avoués

Ma comunque sia, non si può dissimulare, che la pratica nei modi in cui si cerca in oggi di acquistarla non sia piena d' infiniti inconvenienti.

Non mi affaticherò a mettere in vista quelli risultanti dall'occupazione a cui si cerca di assuefare i giovani nel copiare gli atti della procedura, (1) senza che ne capiscano una parola. E' noto il disgusto loro inspirato da simile applicazione, e i disordini, che ne provengono, rendendoli oziosi e spesso in preda della depravazione, sconcerti, che potrebbero evitarsi col rendergli più agevole tale studio, mentre quando la spirito è distratto, si portà con meno ardore ad un altro oggetto.

Pigeau T. I.

<sup>(</sup>i) Nou s'intende qui di screditare l'applicazione della gioventiu negli studj der patrocinatori, nei dare s' questi 
colpa. Troppo occupati negli affati ad essi affidati non
humo tempo di assistere come bramerobbero i giovani,
che lavorane sotto di loro, e sarebbe ingiusta cosa il
risproverare loro, i pochi progressi, che vi fauno. Ciò
non può essere imputato, che a' difetti del piano degli
studj ed alla facilità che trovavano nell'antico sistema
far di meno di studiare la procedura; ma attualmento
Giovani istruirene. Non la giurippudosasa potramoni
dere affatto l'impratichirsi sotto s' predetti procuratori,
amai lo credo utile, como il solo megzo di farsi abili
nella procedura; per giungorrii.

Se malgrado questi ostacoli, che arrestano la gioventù ad ogni passo, acquistano alcune poche cognizioni, non possono però I giovani il più delle vol- acquistarle, che superficialmente, e con te imparano sutale ogget- molto tempo quando che non sieno assistiti.

te imparano to molto poco, e grande stento.

Un altra ragione similmente, che dee molto ritardare i loro progressi, è che vari causidici applicandosi sovente più per la propria utilità che per quella dei clienti . non seguono una procedura così semplice e cosi pura come dovrebbero. Il principiante, che non sa distinguere l'utile dal necessario per il Cliente da quello per il causidico , trovasi obbligato a sottoporsi ad un più lungo lavoro di quello che gli abbisogna per instruirsi; e solo col tempo e l'acquisto di buon numero di cognizioni, può giungere a valutare il sistema che vede praticare, ed intanto si carica la memoria di un ammasso di cose inntili.

Gli estratti che possono stanti a dileficolta .

E' vero, che i giovani possano acquiche possono farei giovani stare alcuni lumi facendo gli estratti delle non sono ba- scritture come da qualcheduno si usa; ma guare le dif- ciò non può esser di giovamento, che difficilmente ed a lungo andare, giacchè non hanno, chi gli additi tra le predette scritture quelle che possono essere utili e quelle che non lo sono, e gli guidi gradatamente

dalle nozioni semplici alle nozioni compoate .

E supponendo ancera, che un giovane Supponendo, superi tutte queste difficoltà, da quanti er-no superi qualunque ostarori e pregiudizj non saranno accompagnate colo, di non queste sue nozioni? Un infinità di prati- pochi errori canti non conoscono una formalità, che per compagnate uso, e non per pincipj, e non l'usando, ni. che per pratica, vale a dire nel modo che l'hanno veduta usare da altri, non fanno attenzione se per principio abbia luogo nel loro caso; nonostante che comunemente si faccia. Se ne vedranno molti esempi nel decorso di quest' opera (1).

Giacchè queste due maniere di studiare La pratica e prese separatamente, non possono dare una la teoria uniperfetta cognizione della procedura, è ne- possono processario di congiungerle insieme. La teo-vantaggi. rica illuminando la pratica, la garantirà dagli errori e dai pregiudizi dei quali si empirebbe lo spirito seguendo il solito sistema suddetto; e la pratica fecondando i principi attinti nella teorica, perfezionerà

durre molti

<sup>(1)</sup> Tutti questi inconvenienti e molti altri , che troppo tediosa cosa sarebbe il riportare, non impediscono frattanto che il maggior numoro non si formi per la sola pratica. E cosa naturale trovaudo la strada spianata il segnirla ad onta di qualunque difficoltà , che possa incontrarsi , specialmente quando non se ne conosce altre. Agli occhi di molti pare sempre che l'opinione della moltitudine sia la più sana .

quei lumi, che senza di essa sarebbero sempre imperfetti .

Comeriunirle insieme .

Dimostrata questa necessità, non resta l'indicare come bisogna riunire questi due mezzi .

Un altra osservazione molto opportuna;

Prima dello studio della si è, che si farebbero maggiori progressi prudenza .

procedura bi-sogna avere in questo studio, se innanzi si fossero apdelle cogni- presi i lumi elementarj della giurisprudentari di giuris- za, mentre come si è accennato sul principio di questo discorso, la procedura è quella che gli da la forma . Queste Leggi, sono come un pezzo di metallo, cho ha un prezzo intrinseco, il quale però cresce in mano di un artefice, che sa dargli una disposizione vantaggiosa.

Studio teorico della procedura .

Supposte tali nozioni, si tratta di veder come si mettono in pratica mediante la procedura (1). Ma siccome prima di entrare in una contestazione è bene il cercare se è possibile di farne di meno, indicheremo nel primo libro i mezzi di prevenirla, che sono in numero di quattro; cioè, le offerte, la transazione, il compromesso ed il preliminare di conciliazione.

<sup>(</sup>e) Quelli che vogliono acquistarle, possono vedere un al-tra mia opera intitolata : Nozioni elementari del diritte civile 4. Volumi in ottavo presso Rondonneau.

Esposti i suddetti mezzi passeremo alla teoria della Procedura.

Affine quindi di deliueare esattamente Perdelineare il piano di piano di questo studio, è necessario il questo pera carqui un breve saggio di una tal opera e spenie l'ogdimostrare ciò che ho considerato per ren. Setto della capace di adempire lo scopo, che mi E da considerato per rensisso.

Non evvi al mosdo chi non sappia ottener giuche in tutti i tempi ed in tutti i paesi per vione chiettenere giustizia, bisogna domandarla ; che guitointriaciù non si può fare senza citare in giudi: de deve de deve ajo quella. persona contro la quale si recla; cidere ec.

ma, attesochè non si può condannare veruno senza metterlo a portata di difendersi. In ogni tempo ed in tutti i paesi la scoperta della verità dee precedere la decisione del Giudice, il quale in conseguenza è necessario che sia dalle parti informato di tutto quanto può dirigerle sul sentiero della verità; tutti devono sapere, che non è lecito farsi giustizia da se medesimo, e che vi à d'uono di un terzo Giudice; che i Giudici possono ingannarsi, e perciò vi vogliono dei mezzi per correggere in tal caso le loro sentenze. Finalmente saper deveno, che tutto questo sarebbe affatto inutile, se la parte condannata non potesse esser costretta ad eseguire l'emanato giudizio, per-

chè quasi tutti gli uomini o sono ostinati nella propria opinione, o sono ingiusti; a che il vincitore non può eseguirlo da se . e ci vuole un terzo, che lo faccia con modi regolari sicuri ed uniformi .

Da ciò si conprocedura è 5. parti ec.

Queste riflessioni, che naturalmente si clude, che la affacciano allo spirito, guidano a sviluppare cemposta di nel sistema giudiciario delle regole invariabili, che dividonsi in cinque parti principali, che sono la domanda, l'instruzione, la sentenza, i rimedi da prendersi contro la sentenza, e l'esecuzione della medesima. In ogni paese dove l'amministrazione della giustizia è la più semplice ugualmente, che dove è più complicata, si vedrà, che le predette regole vi sono sempre nell'istesso modo rispettate.

non quelle gono l'esecuzione .

Da tutto ciò si trae la conclusione, Queste rego-le sone inva- che ovunque il sistema giudiciario è divisiriabili, ma bile nelle suddette 5. parti; e posato queche ne diri- sto punto come base fondamentale o un centro da cui non si dee mai allentanarsi esaminando se queste regole vengano o no osservate, si ravviserà che leggi stabilite per dirigerne l'esecuzione, non sono sempre invariabili; cangiando a norma della natura del Governo, della buona fede de' popoli e per altre cause, che abbiamo già dimostrate nel principio di questo discorso.

Sono queste le regole necessarie da ap. Sono queste prendersi da chi vuole studiare la proceduin regole che regole che regole che regole che regole che lisogna imra, e si dividono in due classi principali; parare e sono di due la prima è quella delle regole generali, che classi .

possono essere applicabili ad ogni sorta di Regole geneaffari. La loro esposizione forma l'oggetto tali .

del secondo libro di una tal'opera,

La seconda classe, è quella delle regole derivanti dalla natura di certi affari Regelo pared azioni, che esigono un andamento par- ticolari . ticolare, e sono spiegate nel terzo libro.

Pertanto la scienza della procedura, è Fadimesticome si ravvisa da questo piccolo saggio, il possedero assai escesa; ma rassomigliando molto lo mandi demissirito al corpo, a cui il soverchio nutri, same delle mento impedisce la digestione, i giovani deconde devono limitarsi a prima vista a principi generali e procurare di saperli bene innanzi di entrare nell'esame delle procedure particolari.

Per l'insegnamento appunto della teoria della Procedura, io presento questa mia opera al pubblico (1).

Durante il gius intermediario, egli aveva composto il suo trattato di procedura, e niu edizioni ce ne annun-

<sup>(1)</sup> Pigcau antico, e accreditato Avvocato è peritissimodelle teorie, e della pratica; e come unestro nelle scopila colle di diritto di Parigi, e come consultato dai compilatori del codice di processura, merita piena fede nel suoi scritti, in specie nella presente opera fatta per l'uso d'sinsegnaro.

Resole che ta .

Ecco le idee e le regole, che mi hanmi seno ser-vite di scor- no diretto nell' esecuzione . .

Un opera eleponende una mancanza di cognizioni deve essere diffusa .

1. Chi dice un opera elementare, dice un opera che suppone in quello che ne ha mentare sup- di bisogno, una mancanza assoluta di cognizioni in quella parte che vuole studiare: per il che , ho pensato di darne il più esteso ragguaglio, spiegando i motivi di ciascheduna fermalità con i suoi effetti, allorchè non si offrono naturalmente allo spirito.

mia opera-

2. La natura , ha messa nell' umana in-Le medie in-telligenzees- telligenza un immensa diversità. Quelli che senlo le più dotati sono di un intelligenza al sommo composta la penetrante sono assai rari. Il mio lavoro, per quelle. non è per le persone di una penetrazione difficile; esse è fatto per quelli di mediocre penetrazione .

più intelligiþili.

3. Ho pensato, che i precetti per quan-Precetti mes- to chiari apparissero, e metodico fosse l'or per renderli dine di presentarli, non guiderebbero, che alla metà della strada; laonde ho stimato bene di dovere aggiungere l'andamento dell'azione, perchè, come ha osservato un

nunzia lo stesso Autore Tom. 1. lib. 2. part. 2. Tit. 5. cap. 2. att. 4., e lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 1. 5. 5. del Tom. 2. Dopo la pubblicazione del Codice di procedura · ha ricompilata la sua opera indicando le veglianti leggi, e alcune decisioni, e su questa muova edizione è stata eseguita la presente traduzione.

gran Magistrato (1); , Tale è il carattere , della maggior parte degli uomini, che .... , gli esempi colpiscono e fanno sovra di , essi una più grande impressione che i pren cetti ...

Si troveranno dunque in quest' opera Formule che dei modelli, affine di mettere in azione le si esposte regole; e per dare una maggior fa- in appresso. cilità, ho creduto doverli comentare quando contengono delle clausule, che abbisognano di spiegazione. Per tal motivo l'atto della domanda, che si trova nel tomo I., lib. II., tit. II. cap. VII., è corredato di molte note, il cui oggetto si è quello d'instruire il principiante di ciascheduna parte dell'atto, facendogli conoscere la legge o la consucrudine su cui è fondata la forma-

E' siccome il mio scopo, esponendo dei modelli, non è che di mettere nel suo più chiaro punto di vista l'andamento della procedura e completare l'idea, che ho inteso di dare di ciascheduna formalità, devo prevenire chi studia, che fa d'uopo considerarle meno come esemplari di atti, che come guide che additane la condotta dell' azione in giustizia. Tali modelli non ostan-

lità di cui trattasi, con i motivi di essa e

i snoi effetti.

<sup>(1)</sup> Il Sig. d' Aguessan seconda istruzione pag. 256.

te sono esatti e completi, ed evvi un infinità di casi, ne' quali cangiati i nomi e le abitazioni delle parti, possono servire di esemplari. Un principiante potrà apprenderle facilmente, almeno quelle che sono di un bisogno giornaliero, e per cui sarebbe quasi una specie di vergogna il ricorrere ai libri . Anche di quelli che rare volte occorrono, se ne troverà un buon numero.

Frattanto, siccome la procedura è sempre varia, attesochè gli affari non si rassomigliano giammai, e ve ne sono in gran quantità di quelli suscitati dalla cattiva fede, fonte inesausta di raggiri, non è possibile prevederne tutte le difficultà ; mi sono dunque ristretto alle formule inserite in quest' opera, e perciò un praticante incontrerà non pochi casi dove non'nè ho esposta alcuna. Ma non dovendo essere affidati gli affari alla sua direzione, se non quando avrà della capacità, avrà appreso negli affari che avrà studiati, nella consuetudine di maneggiare e dirigere una procedura, e nella cognizione, che avrà acquistata del linguaggio forense, quanto sia necessario per comporre qualunque sorta di atti.

miglior ma vi sono

Ecco le regole da me tenute nell'ese. mezzo per la cuzione di quest' opera, e si vedrà, che l'ho moltitudine: formata per principi e per metodo, cosa la

più utile per la moltitudine; ma pur troppo degli spiriti, vi sono degli spiriti poco applicati, che sono essero non possono andare avanti che per mezzo illuminati , di fatti reali e sensibili, vi sono menti in- zo della pracapaci di adottare un piano, seguirlo co- tica. stantemente, e dirigersi da loro stessi, masolo mediante la pratica, che loro presenta un lavoro meno penoso sebbene più lungo piutrosto, che con un applicazione metodica, più difficile benchè più breve.

Era desiderabile, che la mano che ha Imperfezioni

composto questo piano, fosse in istato di ra. Perciò meglio eseguirlo, ornando la materia con sarebbe de-siderabile una varia e dotta eruduzione, di cui è su- che un altro scettibile più che comunemente si crede, l'istesso araggiungendovi delle riflessioni convenevoli sunto. all' argomento, ed accompagnando tutti questi vantaggi con le grazie dello stile in guisa da fare scomparire la sterilità naturale della procedura. Ho fatto quanto è stato in mio potere; nondimeno confesso ingennuamente, che l'esecuzione avrebbe potuto esser migliore. Forse un giorno, un altro autore abbellirà un edifizio da me lasciato imperfetto, e bramo con la massima sincerità, che adempisca tutte le idee che mi era prefisse .

Fintantoche però non venga il pre potra essero detto scrittore, mi lusingo che la mia ope-perfezionano

Non ostante

le scienze, ra possa riuscire di qualche utilità. Già che gradatatutte le produzioni che escono o sono uscimente. te alla luce su qualche scienza, sono come tanti gradini su cui questa scienza s'inalza fino al segno che è lecito all' uomo di pervenire . .

Studio praprocedura.

Dopo avere additato il piano dello studio per teorie, conviene ora indicare come debbasi sviluppare questa teoria per mezzo della pratica . .

Inconvenien- 'Si è veduto di sopra quali sono gl'inper iscredimostrare il rimedio .

ti dello stu-dio presso i convenienti della pratica tale quale si acquilegali, non sta presso i Causidici, Non sono stati mesper iscredi-tarlo ma di- si in vista per iscreditare il modo di studiare la procedura, ma solamente per farne vedere gl' inconvenienti o terli di mezzo talchè non resti di tal metodo se non ciò che è utile . . .

acquistare la pratica

Tre mezzi per Tre primari mezzi possono condurre a tale scopo ; 1. La lettura e gli estratti de' processi; 2. l'imparare, a memoria le focinule che sono in uso: 3. dirigere da se stessi una procedura.

Lettura de' processi, Vannia .

La lettura de' processi è assai proficua; tageio di unama bisogna che sia ben regolata. Non si buona guida dee servirsi, che di quelli, dove si possono vedere messi in attività i principi, che sonosi studiati; con l'ordine però di passare da quelli dove la procedura è più sem-

plice, agli altri dove è più complicata . Molto bene sarebbe l'esser diretti da una persona su ciò sperimentata ed abile. Avrò tosto occasione di occuparmi di tale idea . L'Andare avanti amore proprio è di tutte l'età, ma special- ta lentezza mente della gioventù . Bi guardi questa pertanto dal prestarvi orecchia, in specie lusingandesi, che vedendo a un tratto molte cose farà più rapidi progressi . Dia retta piuttosto ad una salutare diffidenza di se stessa e questa diffidenza la consiglierà a andare avanti lentamente. Le nozioni derivanti dal- gnizioni acla lettura sono secche ed aride, e possono quistote dalin conseguenza sfuggire dalla mente con fa- possono facilità, e la libertà o negligenza della me-sfuggiro dal-

moria contribuisce molto a dimenticarsene. la memoria.

La maniera di tener ferme queste pas Fare degli es-seggiere e fuggitive nozioni, si è di fare degli cessi. estratti, o analisi de' processi, che uno ha letti. Indipendentemente da quanto imprimono nella memoria delle cose apprese con la lettura un tal sistema gli fa divenir proprie le idee acquistate e lo familiarizzacon l' idioma della procedura.

I giovani impazienti ne' loro desideri, elli che creche si lasciano acciecare dall' ambizione di progressi con fare de' rapidi progressi, immaginandosi di la semplice farli per mezzo della semplice lettura, trascureranno forse i suddetti estratti, sembran-

Sbaglio di qu-

do loro troppo aridi. Ma se guadagnano a prima vista qualche poco di terreno, lo perderanno ben presto, stante la necessità in cui si troveranno di ritornare ad'applicarsi su degli oggetti le cui idee sono cancellate o alterate dal tempo.

Possono essi, per quanto, ha luogo tal paragone, assomigliarsi a que' conquistatori, che lasciandosi strascinare dall' aura della vittoria per la passione di estendere i loro domini, s'impadroniscono velocemente di tutti i paesi aperti che se gli presentano, senza pensare ad assicurarsene la conservazione; perciò gli perdono poi con altrettanta facilità con quanta gli hanno acquistati.

Gli estratti danno l' asfar l'analisì chia abbonespressioni.

Un altro vantaggio, risultante da tali suefazione di estratti, è l'abituarsi all'analisi, vantaggio tar l'analisi e reprimono considerabile specialmente per i giovani, orl'inclinazio-ne de'giova- dinariamente troppo abbondanti nell' espresni alla sover- sioni, trovando nel far pratica presso i pachia abbon-danza delle trocinatori un grand' alimento da tal difetto :

In quanto alla maniera di formare questi estratti, si dirà quel che diceva il Sig. d' re gli estrat-Aguesseau a suo figlio nella seconda sua istruzione per riguardo a studiare la storia.,, Fa-.. te ciò che volete . . . il miglior meto-" do di formare degli estratti, sarà quello " che è più conforme al vostro genio, men-" tre- vi resterà sempre più scolpito nella me» moria.

Non dimeno per dare su ciò una maggior certezza, diremo, che un giovane non deve troppo affaticarsi nel ristringere in piccolo spazio la procedura che ha studiata . Gli ostacoli, che potrebbe incontrare nell' analisi sarebbero capaci di disaminarlo.

Deve dunque procurare di tenersi nel mezzo, osservando di non fare degli estratti di atti e processi inntili, che comprenderà esser più vantaggiosi al lucro del difen-

sore, che proficui al cliente .

Ne primi estratti , che formerà sopra una bene osserprocedura della quale avrà studiati i prin- vare se la cipi, sarà bene l'esaminare se i suddetti prin- cui sì fa l' cipi vi sono osservati, e qual ragione si è conforme ai avuto di non seguirli. Se non ne rinviene dovuti prinalcuna, nè fara menzione o in margine dell' non vi sieno estratto o in fine.

seguiti.

Affine di perfezionarsi nell' analisi esi può fare rendere l'esposizione della procedura, chiara un secondo estratto che e facile a intendersi, il principiante potrà for- serva d'anamare un secondo estratto, che serva di analisi al primo, ristringendo, tutto nel più breve spazio possibile, senza tralasciarvi niente di quello che è importante . Frattanto , siccome questo lavoro riuscirebbe forse troppo faticoso se ne farà a meno sull' incominciare dello studio, e non s' imprenderà, che quando si è più inoltrati.

Secondomezzo per insta applicazione quella di apprendere a memoria le formule e le costumanze, che sono in uso ne' tribunali per servirsene al bisogno e familiarizzarsi, come si è detto,
con l'idioma della procedura.

Terzo; mezzo

I predetti due mezzi, non sono che predirigere uma
procedure. Parativi per l'uso del terzo, che consiste nel
mettere da se medesimo in attività i principj acquistati con la teoria e le cognizioni ricavate dalla lettura e dagli estratti del
processi.

I precetti non Tale è la nostra debolezza, che l'apbatano, se plicazione delle spirito, non sia sempre hanon sono resi semibili stante per farsi padroni delle verità e de'
principj studiati; e che bisogna ancora, (tanto il nostro intendimento è sotto la dipendenza della materia), che sieno questi principj resi sensibili ed in qualche sorta corporei, e che parliuo a' nostri occhi, ed im-

parino per cosi dire il linguaggio della nostra,

Il principiane E'cosa dunque indispensabile il metterreinatività. Il in attività immaginando una procedura fituna procedura fituna procedura fitin attività immaginando una procedura fituna procedura fitin attività in maginando una procedura fitin attività in una vera, mentre si pnò immaginarla a comodo e aggiungervi delle circostauze, e darle quell' estensione che meglio
si crede impiegandovi tutta la propria capacità.

immaginazione.

D'altronde una cosa, che potrebbesi os-Ciò che posservare su questa fittizia procedura, e che trebbesi farenella suddata diverrebbe impraticabile in una vera, sa. ta procedura. rebbe di commentare gli atti, come si è fatto in quest' opera, apporvi per nota la legge, o il regolamento, l'uso sui quali è fondata la formalità, con i motivi, che si comprende, che possano averli animati. Questo lavoro è ottimo per avvezzare il principiante a comporte da se stesso, ed imprimere più profondamente nella sua mente gli oggetti.

Un tale esercizio può farsi da un solo; farsi da di ma sarebbe cosa più vantaggiosa, che si unissero insieme diversi giovani, convenissero sulla specie; facessero ciascheduno la fignra di litigante ed intendessero in conseguenza una precedura gli uni contro degli altri.
Un tal concorso ecciterebbe l'emulazione, e le respettive idee ne farebbero nascere delle nuove, il che non seguirebbe in uno studio isolato. "La lettura si esprime ilSig.
"d'Aguessau, (1) è in certo modo un cor"po morto ed inanimato....l'unione di
"più studenti la rianima, e le da vita ed
"ji moto, avendo in se stessa un non so che
"di sensibile e d'interessante, che penetra

<sup>(1)</sup> Tom. I. p. 314. Pigeau T. I.

n la nostra mente. E se la lettura delinea n i primi tratti delle cose, che la memoria , deve conservare , pub dirsi , che il confe-" rire insieme è come il bolino, che l' in-, cide in caratteri indelebili . Vi si trova , dall' altro cante il vantaggio di rettificare , le proprie idee o di perfezionarle, di con-, fermarle o almeno di assicurarsene la sta-, bilità e il possesso. .. Per rendere piacevolenna tale applica.

questione importante per renderla più aggradevole .

Si può fare di zione e farne passar la noja, può rinnovarpazione una si sopra una importante questione di diritto e di fatto; i principianti, ne ricaverebbero un doppio profitto, mentre nel tempo istesso s'instruirebbete della procedura, e del merito della questione ; e quelche soprattutto è meglio di ogni altra cosa, si avvezzerebbero di buon ora a discutere un affare.

Dopo essersi esercitato in tal guisa, de-

degli atti, che esposti restano ad una seria

Si dee passare da una pro- ve il giovane studente applicarsi alla vera cedura fittiprocedura. I mezzi precedenti lo istruiscozia a una veга рег генno per vero dire , ma se cade in qualche sbadersi abili . glio può subito rimediarvi. La certezza di poter correggersi, fa sì che non vi si usa tanta attenzione, come se si trattasse di un vero litigio, onde non si può acquistare con la procedura fittizia, quella stabilità e quella sicurezza, che si contrae quando si fanno

critica dal canto di una parte interessata; ed il timore di questa critica ci assuela all' esatterza. In tal guisa un principiante intara ad operare da se solo, ed a convincersi della verità di quell' assioma, che se gli uomini fanno gli affari, gli affari fanno gli uomini.

Esposte in simil guisa le due manier comia da di studiare la procedura, conviene fare alla pratica.

cune osservazioni, che ad esse sono comuni.

La procedura, non è uniforme in tut-La procedura ti i tribunali. Quella, che si è tenuta davanti i tribunali. Quella, che si è tenuta davanti i primi Giudici sussiste quasi però sempre
dinanzi a quelli di appello, ed è il più delle volte il fondamento dell'affare, finchè questo passato al supremo tribunale vi riceva una
decisione, che metta per sempre un termine
alla contesa delle parti litiganti.

Perciò la procedura di prima istanza Bisogna applicè quella a cui si dee immediatamente aplicarrisidilucarsi; aon solo perche la maggior parte delle cause non vanno in appello se uon dopo l'istruzione fattane in pilna istanza; ma ancora perchè ve ne è una granquantità, che termina colla decisione de primi Giudici, e che non arriva in conseguenza giammai ai

Tribunali di appello .

Quelli che sostengone, che si può acqui-Erroredei prestare de cognizioni elementari della procedutribunali suasserire, che di prima istanza.

periori nell' ra nei Tribunali di appello danno per ragioasserire, che si puo in essi ne, che dee loro passare davanti agli occhi; instruirsi del- La procedura è vero, che è fatta in prima istanza, ma non fanno attenzione, nè che moltissime liti non vi pervengono nemmeno per ombra (attenendosì le parti alla prima sentenza ) nè che quelle di prima istanza, che vi arrivano sono per lo più assai rilevanti e perciò poco proprie a formare i principianti; che sovente le procedure sono istruite davanti a de' tribunali poco estesi e poco illuminati, e sono viziose e dirette più dallo spirito di cupidigia che di regolarità, e che posto anche che siano ben fatte vi è una gran differenza per l'istruzione di un giovane tra il leggere o sfogliare semplicemente una procedura, e il dirigerla tutta da se stesso, non essendo in fondo la lettura e gli estratti, che una porzione dello studio della pratica.

Dalla procema istanza , quella di appello .

Dalla suddetta procedura di prima istandura di pri- za passar bisogna a quella di appello (di cui ma istanza, non mancheremo di trattare in quest' opera) la quale quantunque sia semplice , quando non cangia la direzione data alla lite davanti i primi Giudici, è sempre cosa utile il saperla; potendo in seguito divenir alquando complicata, se le parti ogli avvenimenti ne vanno cangiando l' andamento o se i Giudici la rigettino, la modifichino o vi si faccino quelle variazioni che la giustizia, e l' equità loro suggerisce.

E questo il mio piano, che giudico il Se il principiante non più adattato ed utile allo studio della pro- puo capire le cedura, e che il giovane studente seguir de- difficoltà che ve scrupolosamente per quanto gli permet- puo consulture gli altri; tono le sue facoltà. Se dall' aiuto, che ri- mausar deve trarrà dalle mie spicgazioni, non gli basta zione di un l' animo di superare le difficoltà, che egli in- tal soccorso. contrasse, potrà consultare qualchedun altro che lo illumini ; tuttavia quest' espediente non deve impiegarsi che nell' ultima estremità; altrimenti lo spirito riposando sulla fiducia delle facilità che vi troverebbe, diverrebbe forse incapace di applicazione e di penetrazione . in guisa che potrebbe il suddetto giovane saper molto senza avere un criterio ben regolato, ma dall'altro a canto (a tenore dill troppo uso quanto si è osservato) le sue cognizioni non frequente di un tal rimegli apparterrebbero mai solidamente, come dio renderobbe lo spise le avesse acquistate da se medesimo.

rito ottuso . Non ostante siccome questa scienza è poco aggradevole, ed ogni incominciamento diVi si puo ristudio è assai penoso, non sarà tanto male principio per che il principiante usi di una tal facilità ne' impedire gli primi tempi; altrimenti la mancanza di far scoraggiscode progressi lo disanimerebbe, giacchè il più delle volte uno si affeziona ad una scienza a misura dei progressi che vi fà . Quando in-

coraggito dai lumi acquistati se gli affaccierà qualche difficoltà, dovrà allora cercare di superarla senza consultare , e sentire l'altrui parere a cui ricorrerà dopo che non' gli sarà riuscito di intenderne il senso, o non sarà abbastanza sicuro delle sue idee. Basta essere di buona fede, ed un giovane che ha voglia di studiare diventerà abile in poco tempo.

Un tal soccorso sarebbe

· Non è solamente nello studio fatto per so sarenne teorie, che pud essere utile l'assistenza di nella pratica un terzo, ma lo è anche nello studio della pratica; poichè se si considerano i mezzi di acquistate questa pratica , un giovane può ricavarne del profitto applicandovisi egli solo; ma vi fitroverà un maggior vantaggio se qualcheduno gli serve di scorta . Mediante questa non istudierà che i processi, che esser possono a sua portata, e dove gli sarà facile il rinvenire l'applicazione dei principj appresi mediante la teorica; altrimenti ne scieglierebbe di quelli, che non adempirebbero il bramato oggetto; l'istesso deve dirsi degli altri processi per farne gli estratti ; E di più la gioventà in generale, essendò per mancanza di assuefazione poco stabilita ne' suoi principi, pudagevolmente lasciarsi sfuggire nella procedura che analizza dei vizi o almeuo delle mancanze di accortezza, è

sagacità che un istruttore farà loro ben ossetvare.

Questa scorta sarebbe eziandio più uti-Una tale scorle a' principianti nelle procedure fittizie che utile nelle possono fare per impratichirsi, dando loro procedure delle ipotesi proporzionate alla loro forze e rendendole hene intelligibili . Se l' nuo è penetrante e comprende le cose prontamente; serve impedirgli di fidarsi troppo a tali facilità, facendogliene evitare gli scogli. Evvi chi è dotate di minor prespicacia, e và troppo lentamente, ma ciò che vede lo vede con esattezza; la scorta profitterà di talisi metterebdisposizioni, per fargli concepire una certadel princiidea di lui stesso, che l'insuperbisca in un regolerebbe certo modo e lo renda più attivo; a chi è mie sue fasoggetto ad creare, ed ha in mente dei pregiudizi, che le tengene lentane dal retto ca mimino, non ravvisando, che a traverso delle idee particolari ciò che ha appreso della procedura, un brave instruttore farà vedere quale è l'andamento del raziocinio, e per quale efferto dell' umana malizia è venuto il caso di esigere quella tale formalità , quando che se non si fosse consultato, che il buon senso naturale, se na sarebbe preferita una più semplice più pronta e meno dispendiosa. Evvi poi, chi è tardo e di una penetrazione difficile, che tosto è soggetto a disanimarsi, e l' instruttore gli rappresenterà la procedura sotto un aspetto favorevole; lo seguirà a passo a passo, prevenendo, se è necessario le sue difficolta ed i suui bisogni, finchè non resti incoraggito dall'acquisto di una certa estensione di lumi; in una parola, Ajuterà il principiante, lo indirizzerà nel suo cammino, lo sosterrà se farà d'uopo, el'abbandonerà a se stesso quando lo crederà capace di fare qualchè passo, lo riterra infino se vede che vacilli, sino a quel punto che abbia delle forze tali da operare con fermezza e senza l'ajuto di alcuno.

Terminerò questo mio discorso con una CONCLUSIONE riflessione, che mi si è spesso affacciata alla mente componendo questo piano di studj cioè, che molti giovani che lo avranno veduto, potranno riguardare questa maniera d' instruirsi come troppo estesa, ed attenersi al metodo abbracciato fino ad ora, attesochè sembra esigere minore applicazione. Ma, non tarderanno a riconoscere il loro errore, e comprenderanno ben presto, che questo metodo è più lungo, e pieno di disgusti, e di difficoltà. All'opposto seguendo quello da me indicato, resteranno convinti, che quando si è presa l'assuefazione di condursi con regola , si va avanti sempre con sicurezza e

con la massima sodisfazione

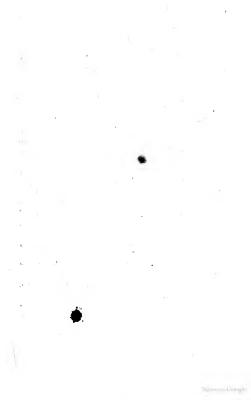

### AVVERTENZA DELL' AUTORE

Non si parla nel presente trattato della Procedura delle Giustizie di Pace: Una tal materia è trattata in un opera intitolata " Manuel des Justices de paix par M. Le

Vasseur. (\*)

Non si tratta neppure della procedura dei Tribunali di Commercio, sebbene nel Codice di Procedura si trovi un titolo espressamente fatto per quella: E ciò perchè una tal mataria si unisce più naturalmente col Codice di Commercio , e si troverà sviluppata da quelli che scriveranno sopra questo Codice . (\*\*)

(\*) Potra supplirsi cou un aggiunta in fine dell' opera, dando una succiuta dea dei Tribunali di Francia, e della pro-cedara avanti le Giustizie di Pace, e attribuzioni di queti Giudici , della procedura nei Tribunali di commercio , e delle varie procedure che sono determinate direttamente

nel codice civile.

(\*\*) Si avverte qui per sempre, che ogni atto di procedura ( come tutti gli atti civili obbligatori , quando anche , venendo da paese estero, ne fosse pagata ogni tassa secondo le leggi di quel paese ) è sottoposto alla tassa di registrazione fissa, o proporzionale. Come pure nessun foglio è ammissibile in giudizio senza esser bollato, o contrabbollato . E per i diritti ipotecari , e privilegi bisogna che i documenti siano iscritti al respettivo bureau d'iscrizione inotecaria.

Bisogna aver sempre presenti le leggi sopra di ciò. Pigeau Tom. 1. lib. 2. tit. 1. cap. 2. 5. 2. 3.

Quanto alla Registrazione V. decrete pubblicato da S.E. l' Amministratore Generale Dauchy ne' 14. Giugno 1803., e leggi ivi enunciate.

Sulla soppressione dei privilegi, Decreto del suddetto de' 14. Aprile 1808. Sui diritti arretrati di Gabella , Docreto de' 20. aprile 1803.

E vedi i Bullettini di leggi dell' Imperial Giuuta di n. 72. 74 77. 91. 93. 99. 111. 114. Quanto al bollo vedi leggi pubblica dall' Imp.

Giunta coi bullettini di n. 6 / 75% Quanto all'iscrizone, o registra d'il decreto dell'Amministratoro Generale suddetto de' 14. aprile 1808., o leggi pubblicate

coi Bullettini di n. 11. 80. 93. 99. 13a.

# DIVISIONE GENERALE

Si è veduto nel precedente discorso, che la procedura è la maniera di dirigere, instruire, e far giudicare una causa, ricorrere contro la decisione di essa per farla riformare o cambiaro se vi è luogo, e procurarne l'esecuzione.

Ma innanzi di entrare nel dettaglio delle regole della procedura, sembra miglior cosa dare un occhiata ai modi di prevenire le liti, e ciò si farà nel primo libro

di quest' opera .

Nel secondo esporremo le regole generali della procedura, vale a dire quelle, che possono applicarsi ad ogni sorta di affari.

Si tratterà nel terzo delle regole particolari ad un infinità di azioni, le quali indipendentemente dall'applicazione che ricevono dalle suddette regole generali, sono soggette ad altre proprie solamente di esse, e sono determinate dalla natura' di ciascheduna azione.

Sarà pertanto quest' opera divisa in tre

Libri .

#### DEI MEZZI DI PREVENIRE LE LITI .

Trovansi negli espedienti, che ci somministra la Giurisprudenza quattro mezzi di prevenire le liti.

Il primo, il rilascio o le offerte, che si fanno ad una parte di ciò che pretende esserle dovuto o appartenersele, mediante le quali offerte, s' arrestano gli atti.

Il secondo la la transazione.

Il terzo il compromesso.

Il quarto, il preliminare di conciliazione.

### TITOLO PRIMO.

## DELLE OFFERTE .

Chiamasi offerta quell'azione di una persone, che presenta ad un altra, ed acconsente di lasciargli una somma o altra cosa.

Non entreremo per ora in questa materia, perchè per intendere a fondo la procedura delle offerte, fa di mestieri conoscere le regole generali della procedura. Perciò non ne tratteremo, che dopo avere esposta una parte di queste regole nel lib. IL parte V. trattando dell' esceuzione delle sentenze (1), dove parleremo delle offerte,

<sup>(</sup>t) Anzi al lib. 3. - Ded titlerto --

come un mezzo di prevenire la forzata esecuzione di un giudizio. Vi si vedrà quello che devesi offrire, da chi, a chi, e come; ed in qual maniera è d'uopo dirigersi per liberarsi da ogni contestazione.

Rimettendo il trattare delle offerte ad altro luogo, non ci diffonderemo quì che sopra i tre altri mezzi di prevenire le liti,

sotto i tre seguenti titoli.

## TITOLO IL

### DELLE TRANSAZIONI.

I. Definizione della transazione ed oggetto, che si propengono le parti nel transigere.

II. Quali persone possono transigere.

III. Su quali cose si può transigere.

IV. Se si può aggiungere ad una transazione una penale contro chi non l'eseguisce.

V. Come si fanno le transazioni. VI. Della forza delle transazioni .

VII. A quali oggetti si estcudono le transazioni .

VIII. A quali persone si estendono. IX. Casi nei quali si può chiedere la revisione di una tran-

X. Casi no' quali non si può reclamare contro la transazione.

I. Definizione della transazione ed oggetto che si propongono le parti nel transigere.

La parola Transazione deriva dalla Latina transigere , transactum , terminare , finire. La parola medesima spiega il primario oggetto dell' atto da essa qualificato; poiche questo oggetto si è di terminare ed estinguere una lite.

mente una di loro, tutte o porzione delle proprie pretensioni sopra una cosa di cui

possono disporre,
E siccome la transazione è un contratto
è soggetta all' istesse regole o distinzioni
de contratti. ( Ved. Pothier sulle obbligazioni ) Noi qui ci limiteremo solamente a
quanto ha di particolare la transazione.

O sagrificando, o modificando respettivamente, o solamente uno dei litiganti tutte; o porzione delle proprie pertensioni glungono i contraenti ad estinguere e terminare una lite. Giò richiede uno schiarimento.

Sagrificando: Qualchè volta una parte sagrifica le sue pretensioni trovandole mal fondate oppure l'oggetto non merita le cure e inquietudini di una lite, o la ragione è incerta e dubbiosa, o quelli contro i quali si patrebbe reclamare, non sono in istato di sodisfare ec.

Modificando. E' ciò che il più delle volte accade; una parte rilascia una porzione delle sue pretensioni, o ne modifica il rigore e si riserva le altre.

Respettivamente. Cid non ha luogo, se non quando le parti hanno delle reciproche pretensioni. Per esemnio: Pietro domanda una somma a Paolo, il quale pretende non esserne debitore interamente, e che bisogna venire ad una liquidazione, o che Paolo stesso deve uoa somma, ha luogo la compensazione: Vi sono delle scambievoli pretensioni, che si possono terminare per mezzo di una transazione, che accorderà o modererà la somma richiesta da Pietro, e quella con cui Paolo pretende di compensare,

O solamente da una delle parti litiganti. Quando non esistono pretensioni, che dal lato di una sola patte, il sagrifizio, o la modificazione non pao che provenire da esa. Tale è il case in cui Pietro, avendo domandata nan somma, che crede essenzia dovuta da Paolo, transigo seco ini, abbandonando la sua pretensione, o limitandola ad una minor somma.

Prevenire, o terminare una lite; tale è lo scopo salutare, che si propongono le parti transigendo.

Prevenire; non è necessario, che la contestazione sia portase al rribunale. Basta, che esista l'intenzione di una persona di produrre innanzi a tribunali una sua pretensione, perchè le parti possano garantirsi dagl'innenvenieuti di una lite con un accomodismento.

Terminare. La transazione serve a terminare all'amichevole una lire incominciata, ed è uno de mezzi migliori per estinguerla affatto. Torneremo sù tal proposito trattando di questi mezzi nel fine dell'istruzione alta seconda parte del Lib. II. tit. V., cap. IV.

## II. Quali persone possono transigere .

La transazione, è come si è detto nela definizione un atto con cui le parti sagrificano, o modificano le loro pretensioni. Il sagrifizio di un diritto è una maniera di disporne; dunque per transigere, bisogna, esser capace di disporre degli oggetti compresi nella transazione. ( Cod. Civ. 2054.)

Per tal motivo non possono transigero

le persone qui appresso indicate (2).

PRIMO. I minori, o pupilli sotto la tutela, e gli interdetti. L'Art. 1124. del Cod.
Givile gli dichiara incapaci di far contratti; in conseguenza, qualunque siasi l'oggetto su cui un pupillo, o un interdetto
abbia transatto, porrà domandarne la nullità. Ma il suo tutore, ha faceltà di transigere ne' casi e condizioni qui sotto espresse (Num. 3.).

SECONDO. I minori emancipati su tutto quello, che eccede i limiti dell'amministra-

zione. (Ivi 481., 484.)

Gli atti di pura amministrazione, sono di stipulare de contratti di affitto da non durare più di nove anni; riceverne le rendite e darne discarico con altri atti consimili. ( Ivi 481.)

Ma il ricevere, e il far quietanza di

<sup>(2)</sup> Gli Eredi beneficiati, non possono transigere come tati, ma bisogna che lo facciano in proprio: vedremo che per questa ragione sono esenti dal preliminare di conciliazione Lib. 2. tit. 4, 5. 11. n. 6., e nota (16) T. I.

un capitale mobiliare senza l'assistenza del tutore, o curatore; (Ivi 482.) prendere a imprestito sotto qualunque pretesto, (God. civ. 483.) vendere alienare gli stabili, sottoscrivete obbligazioni eccessive, (ivi 484.) tutti questi atti, che sorpassano i limiti di una pura amministrazione, non possono quanto al minore emancipato formar materia di una transazione.

Per esempio: Paolo minore emancipato, ha delle difficoltà con Luigi sido affitto, ha delle difficoltà con Luigi sido affitto per la consenuta della difico o sopra 2 pagamenti delle convenute rate; invece di portare le loro differenze dinanzi a' tribunali, transigono. L'atto è valido; perche gli oggetti, che ne formano la materia sono

a disposizione di Paolo.

All'opposto, se Paolo ha trovato nell'
crédità di suo padre un credito di ro. mila
franchi contro Garlo, che pretende non essergiti debitore di tal somma, perche prescritta, o pagata, e Paolo transigendo con
esso, riduce il suo credito a franchi z.
mila, la transazione è nulla, non avendo
Paolo da se solò la facoltà di far quietanza
di un capitale mobiliare.

Se era vantaggioso il transigero al minore emancipato, il suo curatore l'avrebbe fatto, osservando le formalità prescritte al cutori de minori non emancipati. ( ivi 484.) Ne parleremo met terzo articolo seguente.

Un minore emancipato, che fa un commercio, essendo riputato maggiore per gli affari relativi a quest o commercio. ( 1881

Pigeau T. I.

487) la transazione è valida se l'oggetto di essa procede del commercio.

Terzo. I tutori, non possono transigere di proprio arbitrio sui diritti dei minori e interdetti che sono sotto la loro tutela. (Ivi 267. 2045.) Il transigere, è un alienare; ed ogni atto di alienazione è loro vietato, quando non ne abbiano una giuridica autorizzazione; questa si ottiene convocando a tal'effetto il Consiglio di famiglia. (Ivi 467.) e facendosì autorizzare a transigere.

Ottenuta l'autorizzazione, si rivolge il tutore al Procurato e Imperiale presso il tribunale di prima istanza, che nomina tre giureconsulti, i quali dopo avere esaminato, se la transazione è vantaggiosa o no, al minore

danno il loro parere. (Ivi).

Se è in favore della transazione, può il tutore sottoscriverla; tuttavia non è vatia o mologata dal tribunale civile, dopo avere inteso il Procuratore Im-

periale . (Ivi).

Giò non è però applicabile, che alle tranazzioni, che il tutore può fare in nome del suo pupillo con gente estranea; ma set rattasi di transazioni traesso e il suo pupillo medesimo, allora deve distinguersi, se quest' ultimo è divenuto maggiore o se è per anche in minore età. Se è in minore età, il tutore è considerato come un estraneo, ed il tutore surrogato entra nelle sue veci, ed osserva le formalità suddette comandate dall' att. 467, del Cod. Civile. Egli diventa il vero tutore del minore; ogni volta che l'interesse di questo si trova in opposizione con quello del tutore. ( Cod. Civ. 420.)

Se il pupillo è divenuto maggiore, ogni transazione tra esso è il tutore è nulla, se non è preceduta dal rendimento de' conti della tutela: (Ivi 472.) mentre la legge suppone, che l'autorità morale del tutore durando tuttora, avrebbe forse potuto abusarne, o che il poco esperto pupillo, ansioso di godere al più presto de' suoi diritti, siasi deciso sconsideratamente a fare qualche sagrifizio eccedente.

Bisogna dunque, che sia stato reso il conto della tutela affinchè sia valida la tran-

sazione .

Questo conto a' termini dell' art. 472, pel Cod Civ. deve essere dettagliato, vale a dire deve contenere minutamente l'entrate riscosse e le spese fatte dal tutore, col suo reliquato; inoltre il tutore deve consegnare al pupillo tutti i recapiti giustificanti il detto conto, come ricevute, memorie ec. Tal consegna deve costare per mezzo di una ricevuta fatta dal pupillo ed infine vi devono correre dieci giorni dalla data di questa ricevuta al di della transazione, affinchè costi che egli abbia avuto tempo bastante , ad esaminarla, e quando vi ha apposta la firma fosse del tutto esente dall'influenza del tutore. Essendo allora totalmente libero di se, può rilasciare una porzione de suoi diritti.

In mancanza di una sola di queste circostanze, la transazione sarà nulla. (Ivi). E potendo darsi, che la nicevata fatta per scritta privata abbia un antidata in fraude della Legge pen i suddetti dieci giorni, dovrà esser fatta o per mano di notaro e se è per scritta privata, dovrà acquistar data certa per il pagamento della tassa di registrazione.

L' istossa cosa è per i tutori degli interdetti. (ivi. 500.) avendo comuni le leg-

gi coi tutori dei minori .

QUARTO. Le donne maritate, non possono transigere seuza il consenso speciale dei loro mariti, giacche, come sio detto fil ransigere è un alientre, e questo è proibito al-la donne maritate (3) Il principio necessario dell'autorità maritale, l'unità matrimoniale, l'interesse de' figli. e della moglie medesima, hanno dettata una tal disposizione.

Dicismo. senza. consenso: speciale., mentre ogni autorizzazione generale, anche stipulata: in virtù del contratto di matrimonio, non è valida se non per l' amministrazione de' beni, della donna. ( Ivi. 22. 1638:) Perciò vi è. d'uopo un consenso specialmente dato, per la transazione; altrimenti l'autorizzazione, verrà rignardata come nulla.

La regola, che le donne maritate nonv possono transigere senza il consenso del marito, è sottoposta a quattro eccezioni.

Ita Prima quando la moglie, stante la negativa del marito, si fa autorizzare dal tribunale. Il. Giudica conoscendo, che possa esca

<sup>(3)</sup> Per questo non possono noppure andare in conciliazione Lib. 2, tit. 4, 5, 2.

setle utile il transigere l'autorizza a tal'effetto. (ivi. 219.) L'istèssa autorizzazione del tribuhate è accessaria se il marito è in minore età.

Vedreme nel terze libro quali sono le formalità da osservarsi per ottenere questa autorizzazione e sanzione, in tutti i generi di atti.

La seconda eccezione . ha luogo allorche la moglie è separata di beni . Avende desta in tal caso la libera amministrazione de tuoi beni îmmobili e l'intera facolià di disporre del suo mobiliare (ivi. 1449, 1536. ) può sopra di cie transigere : così se ha qualche questione sovia le sue rendité ; ha la facoltà di transigere sopra di essè. Lo può ezlandio su' propri capitali mobiliari, a differenza del minore emancipato, a cui la Legge nega il potefe di alienare, i suoi capitali, perche l'art. 1449, dice in espressi termini, essere in arbitrio della donna maritata l' alienare il suo mobiliare, e gli articoli 1449, e 1538, non portano proibizione che per gli immobili.

LA TERZA coccezione è applicabile alla donna maritata nel sistema dotale. Secondo l'artie: 1576 del Cod. Civile, che solo deve regolare i diritti della donna maritata su suoi beni parafernali, può ella disporre di tutto quanto concerne quest' atmininistrazione e godimento, o per conseguenza transigere su quanto forma la materia di tali oggetti (4)

<sup>(4)</sup> Và distinta l'aniministrazione dei beni parafernali, o sia stra-

Viene sovra di ciò assomigliata ad una donna separata dal consorte,

LA QUARTA ed ultima eccezione riguarda le donne trafficanti , che possono validamente obbligarsi su'quanto concerne il loro traffico (cod. civ. 220.) e per ciò possono so. pra tali oggetti anche transigere. Il tacito consenso del marito sulla mercatura di sua moglie, equivale ad una autorizzazione speciale per ciaschedun atto di alienazione . Bisogna pere, affinchè una donna maritata sia riputata una pubblica mercantessa, che faccia un commercio affatto separato e diverso da quello di suo marito ! (Ivi.)

Ouinto Non hanno facoltà di transigere tutti quelli individui, che sono posti sotto l'assistenza di un Consulente giudiciario, ed a' quali secondo gli articoli 499, e 513, del Codice civile, ogni atto di alienazione è inibito senza l'assistenza del predetto Con-

sulente (5).

Sesto. Il mandatario, il di cui potere è concepito in termini generali, volendo l' art. 1988. del predetto Codice ,che per esercitare qualunque atto di proprietà, sia espres so il mandato.

In conseguenza la procura, per tutti gli affari, non porterà, alcuna facoltà di aliena-

(5) Cosa sia Consulente Giudiciario Vedasi dopo nota tom. 1. , e part. 3. al tit. dell'interdizione .

stradotali dalla proprieta : la prima è a libera disposizione della donna; per riguardo alla seconda deve intervenire l'autorizzazione del marito negli atti che la riguardano, così senza questa non può la donna transigere Lib. 2. tit. 1. cap. 3. art. 9. caso V.

re i beni, ne per conseguenza di transigere (6).

SETTIMO Quelli, che sono immessi nel possesso provvisionale dei beni di un assente, nou possono alienarli. (Ivi. 128.).

OTTAVO. I condannati in contumacia, dentro i cinque anni della loro esceuzione in efficie. Durante questa dilazione non sono momorti civilmente, ma privi dell'esercizio

no morti civilmente, ma privi dell'esercizio de loro diritti civili (27.28.) e per tal motivo non hanno facoltà di transigere.
Nono Le comunità e pubblici stabilimente proposono transigere sono posono transigere sono pre

ti, non possono transigere senza una precisa autorizzazione del Governo (v. 2045) Affine di ottenerla, il Maire della respettiva Comune si dirige al Prefetto del Dipartimento, e gli espone il vantaggio o la necessità della transazione.

Il Prefetto: nomina tre giureconsulti; e sul parere de' medesiuni ed in sequela dell' autorizzazione accordata dal Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, il Consiglio municipale acconsente con sua deliberazione alla transazione. Ved. il Decreto del Governo 21. frigifero an. 12. art. 1.

Inoltre, per render la transazione definitivamente valida, deve essere omologata in virta di altro Decreto del Governo emanato nelle forme prescritte dai regolamenti

<sup>(6)</sup> Vi è differenza dal mandato a transigere, a quello di compromettere. Si combini questo passo dell' Autore con quanto dice Lib. 1, di. 3, 5, 11, Vers. 5, mandatari, o tu. 4, 5, 7, vers. una procura.

di pubblica amministrazione. ( Dec. sud. Art. 2.) (7)

III Su quali cose si può transigere .

Per transigere sovra una cosa , si ririchiedono quattro condizioni:

1. Che questa cosa sia la materia di una contestazione insorta o che possa insorgere.

2. che sia in commercio.

3. Che oltre la capacità generaledi disporre de propri diritti, possano i transigenti in particolare disporre di quello su cui si vuol transigere.

4. In fine, che questa cosa non interes-

si l'ordine pubblico.

Prima condizione. Contestazione nata e che può nascere.

In vigore di una transazione le parti terminano una contestazione o lite già nata, o che può nascere; ciò è essenziale. Per esembio; sono in procinto di chiedervi quella casa che pretendo, che mi appartenga. Restiamo d'accordo, che io rinunzi, o che voi aderite alla mia pretensione in tutto o iu parte; una tal convenzione sopra una lite, che potrobbe insorgere, è un prevenirla, e chiamasi transazione. Così, se per tal'effetto vi ho citato davanti al tribunale; allora la convenzione sud. si fa sopra una questione hata e per terminarla.

<sup>(7)</sup> V. Bullettino dell' Imp. Giunta di Toscana di n. 83, 55, 30, 91. — Sulle transazioni, e contratti fra e Comuni, ta, e privati, vedi Bullettani 31, ; e 86. — Quanto al Demanio, pare che deva esser pensiero del Consiglio di Prefettura, a cui si rimettono gli affari contraziosi. V. Decr. dell' Annimistratore Generale di Toscana de' 30 maggio 1808, 55, 46, 48.

Serve, che esista una lite o contestazione nata o che possa nascere. Non è necessario, che sia hen fondata o nò dal canto di chi ricava un utile dalla transazione, per render valido l'atto. Non si può dunque impugnarla sul motivo che la pretensione a cui si è aderito è mal fondata. Quando ciò fosse vero, l'atto sempre sussisterebhe in utta la sua forza, altrimenti non suesisterebhe mai una transazione, attesochè chi ne fosse maleontento potrebbe simetterla in disputa.

Ma se non è necessario che la pretensione sia bene fondata o no, è però sempre necessario, che la lite sia nata o da temersi che

possa nascere.

Se dunque è provato, che non vi era da temersi alcuna contestazione, come se si ponesse un atto di vendita o altro consimile sotto il sisolo e forma di transazione, senza una precedente difficoltà nava e possibile che nasca tra di noi ( giaochè è più difficile, come si vedrà in appresso, reclamare contro una transazione, che contro qualunque altro atto ) il surriferito atto non precedute da una contestazione nata e possibile che nasca, non avrebbe che il puro nome di transazione, e non sarebbe in fondo, che un atto di vendita, senza maggior solidità di qualunque atto di tale specie: nam id quod actum est, potius quam id quod dictum sit, sequendum est. L. 6. 6. 1. ff., de Contrata empt .

Se ancora fosse provato, che la conte

stazione di cui si è fatta menzione in un atto, non fosse che simulata per dargli il colore e la forza di transazione, l'atto veramente non essendo preceduro da alcuna lite non sarebbe una transazione. In contractibus rei veritas, potiusquam scriptura, perspici debet. L. 1. C. plus val. quod.

Se finalmente provato fosse che nel momento in cui la transazione è stata stipulata. la lite fosse rimasta terminata in virtà di una sentenza passata in cosa giudicata, di cui le parti o una di esse non avesse alcuna cognizione, dessa sarà nulla, ( God. civ. 2056. ) perchè non vi era più contestazione. ( sopra le sentenze, che hanno acquistata forza di cosa giudicata, ved. il Lib. II. di quest' opera parte IV. dell' Appello ). Non si potrebbe neppure obiettare, che il ricorso in Cassazione, e il ricorso civile offrono una risorsa al succombente per sentenza inappellabile; e perciò subito che potesse aver luogo ancora una contestazione, debba restar valida la transazione, i mezzi di reclamo contro le sentenze sono mezzi straordinari, che non diminuiscono per niente la forza della cosa giudicata .

E' dunque necessario, affinche una transazione sussista, che vi sia stata materia preventiva di lite, e uon vi sia intervenuta sentenza, che abbia terminata detta lite inappelabilmente. Si può però transigere sugli istessi mezzi straordinari di reclamare contro la sentenza come sul ricorso alla Corte

di Cassazione, sul ricorso Civile, o sulle difficoltà che possono insorgese sull'esecuzione della medesima.

Seconda condizione; che la cosa sia in

commercio.

Gli oggetti, che trovansi fuori di commercio (God. Giv. 538. 540.) non potendo formare il soggetto di una convenzione, non possono neppure formare quella di una transazione, che è una specie di convenzione.

Terza Condizione. Che si possa in par-

ticolare disporre dell' oggetto .

Qualche volta il titolo di proprietà di un gegetto si oppone, che quello a uni appartiene abbia la facoltà di disporne. Se ne vede un esempio nella legge 8, ff. de Trans. che vuole, che colui al quale vien lasciata a titolo di legato una pensione alimentaria, in contante o in grasce per abitazione o in roba per vestirsi, non possa diminuire il legato se non colla permissione del Giudice con cognizione di causa; ma puo transigere su quello la cui scadenza è maturata ( Dict. L. 8, §. 22.)

La ragione di una tal legge, si è, che il più delle volte, queste cose sono legate a persone di poca condotta, le quali, facilmente preferiscono ad una continus utilità una mediocre somma per impiegaria nel-

le loro folli spese.

Sebbene il Codice civile, non parli nienespressamente sulla disposizione di questa legge, ella merita però di essere osservata. Un legato di alimenti ha in se esceso una sorgente sacra, che e la volontà, che non resta eseguita, qualora fosse in piena liberea del legatario di transigere, allegando de' motivi sovente speciosi o simulati. Diverse disposizioni del Codice di procedura, danne ua maggior risalto a tali ragioni, dichiarando l'art. 582, che non si possano ne staggise nè gravare non solo le somme e cose dichiarate esenti da ciò dai donatori, o restatori . ma anche le provvisioni alimentarie e consimili pensioni, sebbene il testamento o l'atto di donazione non proibisca che possano sequestrarsi ec. E perche ciò? Perche se fossero sequestrabili, il legatario potrelibe alienarle indirettamente creandovi sopra dei debiti, ed i creditori spogliandolo, verrebbe ad esser delusa l'intenzione del testatore.

L'istessa ragione è applicabile all' aliga nazione diretta, ed in conseguenza alla transsazione. Dall altro canto, l' art. 2004, dice chiaro, che non si può fare un compromesso per un donativo o legato di alimenti; e se non è lecito rimettere a terzi la decisione di una somigliante difficoltà, per timore, che non resti delusa l'intenzione dei testatore, come mai il legatario potrà stiput lare una transazione sopra un tal legato?

Il Giudice, non ostante, ha la facoltà qualche volta di permetteria; ma in tal caso deve esaminare serupolosamente il motivo che induce le parti a transigere; etto che si da a colui in favore del quale & fatto il legato, e la qualità delle persone che transigono .

Se dopo tutte queste considerazioni, vede il vantaggio del Legatario, allora può autorizzarla.

Se uno stabile costituito per dote non è stipulato alienabile, i conjugi non possono transigere. Nondimeno, se vi è utilità, possono col parere di tre giureconsulti nominati dal Procurator Imperiale devenire ad una pransazione, a condizione di farla omologare, arg. dall'art. 467 del Cod. Civile. Dillien l'issossa ragione per i tutori.

Quanta Condizione: che l'affare non in-

teressi l'ordine pubblico.

Non è lecite il devogare con dellecenvenzioni patticolari alle Leggi, che inpressano l'ordine pubblica e i buoni costumi. (Codi Civ. 6.) Perciò ogni sorta di trausazioni fitte contro questi sorti principj, sono nulle. Ime sposi per esempio, che pretendone esser legati col' vincolo marimorialli illegalmente, non tramo facoltà vemua di transipere sulla validità della lorgi, unione, essemio i martimorij cosa che appactiene ali pubblico diritto.

Per l'addierre non petronsi transigere sopra un delitte capitale importante peme affittiva e sia; monoralecito impedire; o o sospondere una: tal. perrè interessante la pubblica sicurezza. Tuttavia le parti poteano transigene sugali hiteressa civilis; che la parte querelante protendea contro la partoavversaria. Lo petevano eziandio sopra ildebitto medbeime quardo revitava solamento-tam permi infamanto, como quei, misfatit contro i quali leggi non pronunziano, che la berlina, la correzione, la pena pecuniaria ec. In tal caso la transazione eseguivasi senza che il pubblico ministero procedesse ulteriormente, (ordinanza del 1670 tit. 25. art. 19.) perchè riputavasi la fatta denunzia riguardante più il privato che il pubblico interesse.

Tale si era la distinzione stabilità dall' antica giurisprudenza. Attualmente l'art. 2046 del Codice Civile dicendo che si può transigere su ciò che è relativo all' interesse civile, che resulta dal delitto, ma che con ciò non si arrestano le ricerche del ministero pubblico, senza far distinzione di delitti, non può transigersi che sul solo interesse civile; e questa transazione inoltre non è eseguibile se si tratta di false incidente, e se non è stata omologata dal tribunale dopo averne data partecipazione al pubblico ministero . ( Cod. Proc. 249. ) Una disposizione di tal natura, ha per iscopo di mettere il predetto ministero in istato di poter far sempre le opportune indagini, per procedere contro il pubblico delitto.

IV Se è lecito aggiungere alla transazione una penale contro chi non l'eseguisce.

Regola generale. Nelle convenzioni in cui s'inscrisce una clausula penale, il creditore non può esigere l'importo del mento principale e la penale medesima (Cod. Civ.) Essendo questa una compensazione de'

danni ed interessi sofferti dal creditore pel non eseguito obbligo principale mentre nell' esigere la penale è interamente rindennizzato, nè altro gli resta a pretendere. Vedi Pothier, Obblig. Num. 342, 343, 344.

Ouesta regola tratta dalle Leggi Romane . L. 28, ff. de Act. empt. 41. e 42, ff. pro soeio, era sottoposta ad un eccezione in favore delle transazioni secondo la Leg 17. Cod de Trans. adottata anche dal God. Civile in virtù dell' artie. 2047 che così si esprime : ,, Si può aggiungere ad una transa-, zione la condizione di una penale contro " chi manchera di eseguirla " Se dunque la penale è aggiunta ad una transazione in cui vien detto, che una delle parti contraenti, pagherà una somma nel caso che facesse o non facesse una data cosa, l'inesecuzione del patto, dà un diritto di domandare, che sia condannata a fare oppure non fare la detta cosa; e di più a pagare la penale per aver mancato all' assunto impegno. Il favore delle transazioni ha dato motivo a guesta regola.

## Come si fanno le transazioni.

Le transazioni si fanno dayanti a'tribunali, o privatamente dalle parti, vale a dire sono giudiciali o stragiudiciali.

La transazione giudiciale, che vien comunemente chiamata espediente, è un giudicato convenuto tra le parti medesime nel sorso di una causa a cui il Giudice appone il sigillo della sua autorità. Essendo un mezzo per evitare le liti, se ne parlera, trattando de' modi estinguerle alla fine dell' instruzione, lib. II. part. II. tit. V. cap. IV.

La transazione stragiudiciale è quella ehe si fa delle parti senza il concorso del Giudice, e di cui al presente trattiamo.

In generale, ogni convenzione pud essere stipupata verbalmente; non ostante l'artic. 2044. del codice civile, ozdina, che la transazione sia in inscritto. L'intenzione di quei che transigono essendo di terminare per sempre una lite, non si verrebbe mai ad esseguire questa intenzione se fosse fatta verbalmente, giacchè quella parte che fosse di cattiva fede, porrebbe negarue l'esistenza, ed in maneatza di prove, ricomincierebbe la lite? D'affronde tali convenzioni, essendo per lo più riplene di clausole, e la prova testimoniale essendo difficile e pericolosa, la scrittura è più propria della meneria per conservarne l'essensione ed il

Sonovi due maniere di formare le transazioni; per scritta privata, e davanti un notaro.

## Della Transazione per iscritta privata .

Ogni transazione, può esser fatta per iscrittà privata; ma questa maniera è meno steura che farla davanti il Notaro per atto pubblico; mentre una parte può perdere il documento, e l'altra di sattiva fede può negarla e far rivivere la lite. (8)

## TRANSAZIONE PRIVATA.

Noi appiè sottoscritti Pietro e Paole ec....(1) abbiamo concordemente convenuto su quanto segue: cioè che io infrascritto Paolo ristringa la domanda, che ho formatta contro il suddetto Pietro, per esser pagato di 500. franchi per causa... alla sola somma di fr. 300. ed io Pietro ristringo a quella di franchi 200. la domanda da me fatta contro il suddetto Paolo per l'oggetto di esser compensato della somma di fr. 350. per causa di ... In conseguenza, Io Paolo.... ho ricevuta dal suddetto Pietro la somma di 100. fr. che mi paga stante una tale riduzione; ed abbiamo reciprocamente. conse

<sup>(8)</sup> Se fosse necessario per le parti, o alcuna di esse di stipulare, e conservare un ipoteca per i casi d'evisione; o simili, mentre allora sarebbe necessaria d'i icrizione ipotecaria, bisogua, che la transazione si faccia per tatte pubblico o per sentenza (expedient).

<sup>(1)</sup> La mancanza di cuunciare i nomi delle parti contraenti, non rende nullo, l'atto bastando le loro firme per far conoscere le persone, che hanno sottoscritto.

L'indicazione de nomi e domicilio delle parti, è findispensablie negli seti attoppet al roggio del notaro; secondo l'art. 13. della legge 25. del roggio del notaro; sedo in esso i netari dere tutti e aratteri di l'indicessi questi: evvi l'indicazione de nomi e domicilio delle parti. Allorche poi è stipulato solo dallo parti, essendò el, lemo solo che in attatation il contentaro; non portobero esporre la mancanza di unu carattive di verità, attesichè una tal mancanza, proverrebbe dalla loro omnissione. Pigcatu T. I.

véauto, che tutte le domande di pagamento, compensazione, e conti relativi a tali oggetti, rimangano estinte ed annullate, e che ciascheluno di noi (1), sopporterà le proprie spese. Fatto doppio a......(2) in Parigi

(1) Questa clausula comunemente s'inserisce; ma può tral'asciarsi senza alcun pericolo.. Nel caso di omissione, ciascheduna parte sara tenuta a pagare le sue spese, stanteche transigendo, risulta chiara l'intenzione di ter-'minase qualunque contestazione. Ora, se una parto po-tesse esigero de sue spese dall' altra, bisognerebbe che ne provasse, il cattivo gius , cosa che non potrebbe "farsi schza rimettere in piedi la lite e distruggere in conreguenza la transagione . E perciò , che una tal clausula è niguardata come di natura dell'atto, e sempre sottintesa.

Non ostitute, si come evvi una gran differenza tra,
te cose essuzziali al contratto e quelle che sono solamento di sua natura, ne avviene, che senza le prime il contratto non può sussistere, ma si può però convenire, che -Te altre non avrenno luogo, a stipulare, che una delle parti sara tenutu ud una porzione o al totalo delle speso. duplicate; altrimenti, la transazione è nulla; a motivo, che non deve essere in facoltà di una delle parti di annullare con mala fede l' atto senza il consenso dell' altra, il che facilmente potrebbe accadere, se tutte non s fossoro provvedute del loro istrumento. ( Cod. civ. 1325. Non solo è necessario far tauti duplicati quanti sono i contraenti, ma si deve farne menzione in ciascheduno; senza una tal precanzione, una parte di cattiva fede, po-trebbe occultare o strappare il suo duplicato, e domandarne la nullità sul fondamento che non se ne fossero fatte tante copie . quante furono i contraenti . In vece di che , quando vi è P espressione fatto duplicato, triplicato etc., non vi è più luogo ad un tal ripiego, avendosi fatta menzione, che egui parte contraente ha in mano il sno documento Cod. civ. 1236., 2. Non ostante, tal mancanza non può essere opposta , come portante milità da chi per sua parte la seguita la transazione (vedi 3.)

La transazione sarebbe ugualmente nulla, se non fa-

La transazione sarebba egualmente nulla, se non facendosi l'atto duplicato, allorchè tutte le pari si sono obbligate, si fosse contenti di un solo originale e si degalitazo presso un terzo, il quale potrobbe laciario corcenti della contenta di contenta della contenta di con-

Facus T. L.

# (1) questo di ... (2). Approvato; ( sottoscritto , ) (3).

rompere perdendolo a bella posta o negando di averlo; oltre tanti altri inconvenienti di negligenza del depositario, una morte inattesa, un viaggio etc.

Ma il deposito fatto da tutte la parti presso un notaro, rende solida la transazione, e ne assicura l'esistena za e la conservazione, restando approvata dall'atto stesso

del deposito .

Allorche la transazione mon obbliga, che una parte, serve che l'altra pabia il documento; come per esempio, io fo citare Pietro per sentirsi condamare a pagarmi la somma di ... Egli prova, che non mi è debitore di miente di che io gliene fo un recapito in isertitto; serve che un tal recapito si sa nelle sue mani perchè io solo sono che desisto dalla mia domanti.

. 1. La legge del 25. ventoso anno 11. art. 12. ordina: l'indicazione del luogo dove è tripulato l'atto se à rogato, dai notari, affine di dargli una maggior fede ed autentacità. Dessa però non è necessaria in un atto fatto prattamente, sepaz timoré di nullità, non potendo le parti formarsi un reclamo della loro propria omissione.

, 2. La suddetta legge vuole ancora che gli atti passati dawanti i notari, sieno corredati della loro data per sempre più dargli un curattere di verità, negli atti privati non è come si è detto di sopra, necessario per le istesse ragioni.

Il Codice civ. art. 1326., ordina, che un obbligo o biglietto privato abbia sotto intieramente il nome e co-gueune di chi lo satoscrive, a. Il espressione buono o approuato, e l'implicazione della comma in lettere a non in unmori, e così la quantità della cosa promessa, a sensado i alternazioni o di inganii. Sebbene questa legge, non nomini, che i biglietti, potendo la ragione della legge applicare a tutti, gli altri atti privati, o fano quando sia pripa sociazione (come aucho nolle transazioni per scritta incompone un approvanione, se chi firma non ha controli della della provazione della legge applicare a tutti, gli altri atti privati, o fano quando sia cartito il economica della regione un approvanione della legge applicare a tutti, gli altri privati, privati di provazione della mano di una delle parti, giungese sempre ad ottenere la multita dell'atto. I Giudici vi si determineramio secondo le circostanze, e se non vi è ingamo da prasumera, i rigiettoramo la domanda di multità.

3. Le parti devono firmare l' atto, osservando che il

### Della Transazione, davanti i Notari.

- La transazione rogata dal notaro, offre alle parti il vantaggio della sicurezza e dell' autenticità; ma , come si è detto , ogni transazione può esser fatta, anche privatamente.

Secondo l'antica giurisprudenza gli atti translativi di proprietà di heni stabili, deveano esser fatti per rogito di notaro. Così prescriveya il Regolamento del 1535., ch. 10., art. 2, Il God. Giv. art. 1532, dicendo generalmente, che la vendita può esser. fatta per atto privato (9), può esserlo anche una transazione di beni stabili .

Transazione davanti il Notaro.

Davanti a Noi , Notari ec. (10) appic

segno della croce che vi appongono quelli , che non sanno scrivere, non da alcuna sicurezza. Se chi l'ha fatto è di cattiva fede, può negarlo, è ne è impossibile la prova. "Allora quando sonosi fatti tatti duplicati dell'atto, quanto vi somo parti contraenti', basta che quello conseguito ad ognutia di esse, sia sottoscritto dall'altre, che di chilicano varea di chilicano si obbligano verso di lei senza, che questa lo sottoscriva; perchè la sottoscrizione non servendo che ad assicurare l'esistenza del lungo della convenzione, quella messa sppiè dei duplicati è bastante per tale effetto . Così fu deciso per Decreto del Parlamento di Rennes citato da Benissart , alla parola Duplicato n. S. v. Giorn. del Parlant. di Rennes Tom. 2. cap. 56.

<sup>(9)</sup> Non soie la vendita dei beni stabili può farsi per atte privato, ma anche dopo che ha acquistata una data certa può trascriversi all'unzio dell' ipoteche; Parere del Consiglio di Stato de' 13. Fiorile anno XIII, w, Bull, n, 89 (10) Può essere ancora un solo notaro con due Testimeni vedi Legge notariale Bull, 126.

sottos critti, comparvero i Signori Paolo... proprietario, dimorante a...da una parte, eli il Sig. Pretro... ugualmente proprietario

dimorante a ... dull'altra:

I 'quali', per ristabilire la buona infelligenza tra 'toro dando fine 'ad una lite', fic hamb intorno agli oggetti 'qui appiè descritti, sono consenuli di decordo di quanto segue: 'che per parte del Signor Paolo...' the 'la dohim'da da 'esso formata contro il detto Sig. Pietro per esser pagato della somma di 500, franchi, conte per atto del di... 'Fer ragione di.... sarà e restera ridotta a quella di fr. 300.

E yer parte tiel detto Sig. Pretro che la sua difficialità di compensazione nella soma di 500. Ir da esso fatta contro il suddetto Sig. Paolo per ragione di .... sarà ri-

dotta alla somma di fr 200.

In Sequela delle quali riduzioni scantilevoli, il prefatto Sig. Pietro, ha pagato al detto Sig. Paato, in moneta sonante e di buona valuta alla presenza il noi appie sottoscritti notari la somma di voo. franchi di cui è rimasto debutore in virtù delle predette riduzioni, eli hanno le dette parti conventito, che tutte le dominde, discussioni ventito, che tutte le dominde, discussioni ventito contestazioni relative alle indesime restano estinte ed itinullare, e che pagharanno ciascheduna le respetitive spese.

Fatto e passato a... l'an... il dl...a
ore... e le parti si sono entrambe firmate.
'Quest'atto si fa sopra la minuta o in

Brevetto .

Gon la minuta, vale a dire, che l'originale dell' instrumento sottoscritto dalle
parti, rimane in mano de' notari, che no
danno le copie autentiche ai contraenti.
L'originale, chiamasi minuta perchè è scritto in carattere minuto, a diversità di certe
copie che devono essere scritte in caratteri
più grandi; e che perciò diconsi Grosse.

Chiamasi Atto in Brevetto, un atto, di cui non resta la minuta ai notari, e il di cui originale ( o originali, se se ne fanno

molti) si consegna alle parti (11)

Quest' Atto in Brevetto risparmia la spesa della minuta; tuttavolta non è senza inconvenienti; poichè una delle parti può perdere il suo duplicato, e se non ha altra prova dell'esistenza del medesimo, quella, che fosse di cattiva fede, può negare ogni cosa, e porre l'altro in un imbroglio.

Ogni transazione può esser fatta in Brevetto, se si considera come soritura privata. E vero, che l'artic. 20. della legge del 25. ventoso sul Notariato promulgata nell'anno 11., non mette la transazione nel numero degli atti de'quali non importa, che i notari conservino la minuta., I notari, dice il predetto articolo, saranno obbli, gati a conservare la minuta di tutti gli natti passati sotto di loro. Non sono per, rò compresi nella presente disposizione,

<sup>(11)</sup> La distinzione fra istrumento sopra la minuta, e quello fatto in Brevetto; e cosa siano gli istrumenti pubblici, e scritte private si vedrà al lib. 2. part. 1. cap. 2. sez. 1. S. 1. pertot. e part. 2. lit. 2. cap. 1. art. 1. . . . .

" gli attestati di vita, le carte di procura, " e gli atti di notorietà .... ed altri atti , semplici, che possono esser fatti in Bre-" vetto " . Mediante un tale articolo, potrebbe dirsi, che la transazione non deve esser fatta in tal guisa, non essendovi alcuna legge che lo dica positivamente . Pulre osservando, 1. Che detto articolo non è fra quelli la cui osservanza è prescritta sotto pena di nullità; 2. Che dopo la legge del Notariato che è de 25, ventoso ann. 11. la legge del 15. ventoso anno 12. ( God. Civ. 1582. ) sulle vendite, ponendo per principio, che la vendita, ed in conseguenza una transazione, può esser fatta sotto firma privata, può desumersi, che al presente la transazione, possa essere eziandio fatta in Brevetto .

Ecco un osservazione sulle due sovrin-

Allorche si forma una transazione sopra un solo oggetto, devesi questo indicare net modo il più generale, senza entrare in alcun dettaglio delle respettive prove, ne delle circostanze dell'affare. La ragione si è, che può accadere, che se ne tralassi qualcheduar; ed una delle parti, che si pentisse di avervi aderito, potrebbe ricavarre da tale omissione qualche pretesto per opporvisi, dicendo di non avere avittà intenzione di approvar l'atto, se non per riguardo delle circostanze e cagioni ivi esposte.

Se le parti non hanno in piedi che una

lite, e non prevedono averne ulteriormente, possono far la transazione per tutte le liti e contestazioni avvenire, senza indicazione particolare degli oggetti, prove, è circostanze, per le addotte ragioni. La clausola, deve essere così concepita: Per terminare ogni lite qualunque tra le parti.

## VI. Della forza delle transazioni .

Le transazioni, avendo per iscopo principale di estinguere le liti, è dalle leggi sempre riguardata con occhio favorevole; ed ha in se l'istessa validità della cosa giudicata inappellabilmente (Cod. civ. 2052.).

E' una septenza, che sonosi dettata da se stessa le parti, e che ha l'istessa forza, come se fosse proferita dalla pubblica au-

torità .

L'autorità della cosa giudicata, è una presunzione legale (ivi 1350.), che dispensa da ogni prova quello in profitto di cui, è stata fatta. (ivi 1352.) Res judicata pro veritate accipitur. Leg. 207. ff de Reg. jur. Su tal presunzione, ved. il lib. II. di quest'opera parte IV., dell'Appello, dorte que parleremo più diffusamente.

VII. A quali oggetti si estende la transazione ed a quali non si estende.

I. Ogni volta, che si tratta di determinare a che cosa si estende una convenzione, devesi indagare quale sia stata l'intanzione delle parti piurtosto che soffermarsi al senso litterale delle parole che hanno usate. (ivi.1156.) E per generali, che ne siano i termini, la convenzione non comprende che le cose stipulate dalle parti (ivi.1163.).

Perciò le transazioni devono esser sempre limitate nel loro oggetto: la rinunzia, che vi si fa a tutti il diritti, azioni e pretensioni, non si estende, se non a ciò che è relativo alle contestazioni, che vi hanno

dato luogo (ivi. 1163.).

2. Le gransazioni non terminano che le controversie in esse comprese; sia che le parti manifestata abbiano la lero intenzione con espressioni speciali o generali, sia che si riconosca quest'intenzione come una consegnenza pecessaria di quanto vi è espres-

so ( ivi . 2040. )

Se dunque, transigendo con voi sopra un punto contenzioso nato o che possa nascere, vi si esprime, che trattasi di tutte lenostre azioni, diritti e pretensioni; malgrado la generalità di tali espressioni, non
s'intendera che de' diritti azioni e pretensioni relative alla lite su cui si transige, e
non di quelle che ad altra lite appartenessero.

Ne segue da ciò, che tutti i nostri diritti sovra altri oggetti, restano sempre tali quali sono; 2. ebe quello, che ha transarto sopra un diritto spettante a lui in proprio, ne avesse acquistato un altro simile da una persona estranea, non è per quest ultimo legato in verun modo dalla transazione anteriore ( Cod. Civ. 2050. ).

VIII. A quali persone si estende le tran-

Le convenzioni non hanno mai effetto; che tra le parti contraenti; ( ivi. 1165.) e perciò solo per esse hanno la forza dellà cosa giudicata ( Ivi 2052.). Da ciò ne proviene, che una transazione fatta da una parte interessata, non vincola punto le altre, che non l'hanno sottoscritta, e questi però non possono opporvisi ( ivi 2051.). Se ho delle contestazioni con molti individui, e transigó con uno di essi, per riguardo a ciò che lo interessa, la mia transazione non impedisce la sussistenza de' miei diritti contro gli altri, e viceversa io non posso fanne verun: uso centro di essi.

Sull'esecuzione ed interpetrazione delle transazioni vedasi per il di più il Cod. Ciw. artic. 1156. e 1164., e Pothier Obbligazio-

ni num. 91. e 102.

IX. Casi ne' quali non è lecito reclamare contro le transazioni.

1. Per cazione di errore di diritto. Tale è la disposizione del sovraccitato articolo 2052. del Cod. Civ. ed è una regola generale, che non si suppone in veruno l'ignoranza dolla .legge.. Quando la legge, è promulgata, dessa è eseguibile in tutta l'estensione dell'Impero Francese (ivi. art. 1.).

In tal guisa quelli, che transigessero sopra un testamento o ne riconoscessero la validità; e ignorando, che la mancanza della data lo rende nullo, non pourebbero poi reclamare contro di esso sul pretesto di

detta ignorauza.

2 Per causa di lesione (ivi. 2052.). La ragione della diversità tra la transazione e le altre convenzioni, dove la lesione è qualche volta un motivo di rescissione, si è che in queste convenzioni la lesione deriva o dall'errore di quello che la soffre. o dalla necessità in cui trovavasi nel momento della stipulazione dell'atto. Ognuna delle parti ha per l'ordinario l'intenzione di ricevere quanto dà; per il che in un contratto di vendita per esempio, il venditore ha intenzione di ricevere una somma, che vaglia il prezzo del bene alienato. Se riceve meno dei cinque duodecimi, o si è ingannato; ed in tal caso non è giusto, che il compratore profitti del suo sbaglio, o vi è stato indotto da una precisa necessità, ed allora l'equità e l'umanità non permettono a chi compra l'arricchirsi mediante la sua miseria.

All'opposto la transazione qualunque ella sia, non è quasi mai un atto lesivo, poichò sempre stante la tranquillità in cui pone i contraenti risparmiando inquietudini, spese, perdite e rischi, dà loro l'equivalente del sagrifizio che hanno fatto. E'

'1924' Disoglitto percib bindire dalle transazioni da rescissione, per causa di lesione, altriunanti facea d'uopo rimunziare ai vantaggi della l'oro instituzione.

X. Casi ne quali e lecito reclamare contro le transazioni.

Si è veduto nel num. VI., che le tratsationi hanno l'isressa forza della cosa giuttica a i ma affinche l'acquistino, bisogna, che abbiano quel cerattere, che la legge desidera in tale specie di contratti, altrimotti non si può reclamare affinche promuziata ne sia la nullità.

Molte cagioni di nullità nelle transazioni sono comuni a tutte le convenzioni, ed altre le sono affatto particolari.

Nullità comuni a tufte le convenzioni :

Se ne contano sei .

1. Il dolo (Cod. Civ. 2053.) Vi è mando è certo che senza i raggiri messi in opra da una delle parti, l'altra parte non avrebbe stipulato il contratto. (ivi 1116.) La Logge sulle transazioni (2057.) ci presenta un esempio di dolo, ed è quando dopo una transazione, una parte discopre i titoli ritenuti ed occultati dall'altra, e che se fossero stati a sua notizia, non avrebbe transatto. Verbi grazia. Io ho venduta a vostro padre una casa di cui l'ho messo in possesso. Dopa la di lai morre trove il mo-

do di sottrarre, il suo duplicato dell'istrumento, o ne corrompo il depositario affinciò non lo produca; In seguito, vi chiamo in giudizio, a voi venite meco ad una transazione abbandonando i vostri diritti, perchè, vi ho sottrarti, i vostri documenti, Se lo scopite, avete facoltà di ritirarvi della, transazione perchè per mia parte vi è concorso il dolo.

2. La violenza ( ivi 1013:2053. ). Vi è sempre una violenza quando, si, usa atticapaci di fare impressione sogra una persona ragionerole, a cui possono impirare, il, timoro di esporte, la propria persona o isyoi beni ad up danno considerabile ed imminente ( Ivi 1112. ).

3. L'erros ( ivi: titp. 2053.). Può essevi errore, o sull'oggetto, della transsazione, o sulla, persona, con la quale si transice.

4. I', errore sull' oggetto viria qualun-, que, sorta di convenzioni, e negessariamente apche la transazione (1110, 2053.).

In quanto all'errore sulla persona è regola, generale, che, non annulla il contratto,
se, non quando a considerazione, di una tal,
persona trosagi essere, la, causa, principala
dell'obbligazione (1110) Ora siccome, nelle
transazioni, la sudetta, considerazione, essempre una delle cause principali, il predetto errore rende nulla la transazione.
(2053:)

4. Un oggetto o causa illevita, (ivi 6.

dellito istesso di quello che mi avesse derubato e non sulla indennizzazione civile, u che ho diritto di esigere, sarebbe nulla; (2046) riguardando ciò il pubblico interesso, se, al quale non posso derogare con le mie convenzioni (vio 6.) stante che i delitti di tal natura devono essere severamente puniti

5 L'incapacità de' contraenti. Qualunque persona può contrattare, (1123) a meno che una tal capacità non gli sia stata

tolta dalla legge. ( 1124.")

Si è veduto al num. II. di questo titolo, quali sieno le persone incapaci di
ransigere Tutti quegli individui ivi desi.'
guati, che non avessero transatto contro la
proibizione espressi dalla legge, l'avrebbero
fatto inutilmente, e la transariorie sarebbe
rulla. Quelli però, che avessero transatto
con un pupillo o minore, un sottoposto, io
una donna maritata, non possono far valere questa incapacità per fare annullare il
contracto, mentre una tal nullità, è totalimente a vantaggio degl' incapaci, che solt
possono opporta. (Cod Civ. 1125.)

nullità sempre dell'atto di transazione, tanca to privato, che rògato dal notaro.

Su tali formalità veggansi le note apposte ai già riportati modelli degli atti a pag.

Nullità proprie della transazione

Sono sette.

1. Allerche l'atto è qualificato col no-

me di transazione, e non è preceduto da alcina precedente contestazione, nè vi è timore, che possa nascere.

( V. sopra art. III. a pag. ... . ) ... 2 Allorche la contestazione o la lite: non e, che simulata (V. ivi) 6h 3. Se la transazione ha per oggetto di far cessare l'indivisione tra i coeredi di unat successione, quello che avrà sofferta una lesione di più di un quarto potrà ricorrere contro di essa e farla dichiarar nulla : ( Cod. Civ- 887. 888. ) E'allora più tosto una divisione che una transazione; onde il Legislatore ha sospettato in un tal caso che non si abusasse della forza delle transazioni peri dare validità a delle divise ineguali, e che il più astuto e scaltro de' condividenti, non: pervenisse in tal guisa ad ingannare quelli: che seco lui aveano un ugual diritto all'i eredità del loro comune autore. Ma se la transazione viene in seguito di effettive insorte difficoltà e dopo la divisione, o l'atto corrispondente, non esistendo più le istesse cause, la transazione sarà valida. ( ivi . 888 ) Per esempio, una successione è devoluta a Paolo ed a Pietro; pretende il. primo, che non debba portarsi nella divisione un fondo perchè ad esso appartenente: il secondo sostiene, che questo fondo; appartiene alla successione . Lie parti infine transigono, e si conviene, che il fondo rimarrà nella successione. Paulo non potràricorrere per la lesione di più d'un quarto contro questa clausula della divisione; ma se

prova esservila suddetta lesione in altri og getti avrà sempre l'adito aperto al ricorso.

4 Se la transazione è stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, quando le parti non abbiano espressamente trattato sulla nullità. ( ivi 2054., )

Es. gr. Io vi vendo una casa essendo in minore età, e dopo affine di togliere ogni: dubbio; che il contratto sia nullo, si tramsige tra nois lo potrò sempre reclamare, senon ayro nell'istesso tempo transatto sulla nullità; e la ragione è quell'istessa, che ha avuta il Legislatore per esigere in vigore dell' art. 1338 nella ratifica l'espressione; ridella sostanza della obbligazione nulla o soggetta alla mullità; 2 del motivo dell' azione della resoissione sudderta ; 3 dell'intenzione di riparare al vizio su cui è fondata l'azione di nullità o rescissione. Perciò ha voluto il predetto Legislatore, che si vedesse dall'atto della ratifica, che la parte sapea bene di avere un diritto di reclamare; e se l'ha ratificato, è perchè tale è stata la sua volonta, e che non è rimasta in verun modo sorpresa; come poteva facilmente essere se la ratifica non avesse contenuto l' espressa menzione di queste tre cose.

Se danque io transigessi con voi su delle clausule escure inserite in un contratto? di vendita nullo, ensenza far parele della nullità e perciò senza trattarne, si presumerebbe che ei non avessi contratto che perin forza di credere la vendita valida, nel pual caso poteva darsi adito adiuna lite per qual-

120 che oscurità; E se avessi saputa la nullità della rendità , io non avrei contrattato, giacchè la nullità avrebbe tolte di mezzo per i dubbi, e le difficoltà.

5 Se la transazione è statafatta su del documenti in appresso riconosciuti falsi, (Cod. Civ. 2055. ) come appunto se io transigessi sopra un pagherò, che si asserisse firmato da inio padre e poi altri scuoprisse che non lo fosse.

6. Allorche la transazione riguarda una lite terminata per mezzo di una sentenza passata in forza di cosa giudicata della quale le parti o una di esse non avesse veruna cagnizione . (Ivi 2056.) to you

La parte, che transige a motivo di tal' ignoranza, può reclamare contro la transazione se è restata lesa, giacehè se avesse avuta notizia di una tal sentenza non sarebbesi mai persuasa di abbandonare un diritto, che le era stato attribuito irrevocabilmente ..

7 Infine l'ultimo caso di nullità, è quando le parti hanno transatto sopra un oggetto sul quale si prova con dei titoli nuovamente scoperti, che una di esse non vi avea alcun diritto; (Ivi 2057.) come sarebbe il derogare a un diritto proveniente da un testamento (1) di cui non si ha notizia; se il debitore transigesse sopra un debito a lui condonato da un consimile testamento (2) oppure sopra un testamento revocato o mo-

<sup>(1)</sup> L. 3. S. 1. ff. de trans, (2) Leg. 12. in fin Cod.

dificato da un altro posteriore pure ignorato, (3) In tutti questi e simili casi quella parte che è lesa, può sempre recedere anche quando il documento scoperto non sia stato occultato dall' altra parte; secondo il supposto, che non avrebbe transatto, se gli era noto.

Tuttavia, fa d' uopo, che la transazione riguardi un oggetto particolare mentre se è generale, vale a dire su tuttigli affari, che possono avere avuto insieme, i titoli allora ignoti e quindi scoperti, non sarebbero causa di nullità, quando a malizia non fossero stati occultati da una di dette parti. ( Ivi 2057. ) attesochè, dice Domat, la loro intenzione è stata di compensare ed estinguere ogni sorta di reciproche pretensioni, e non avere tra esse più alcuna lite. In conseguenza nelle transazioni generali. la semplice scoperta di nuovi titoli non è sufficiente per reclamarvi, come in una transazione per un oggetto particolare . Dipiù bisogna, che concorra il caso che i documenti fossero ritenuti da una parte a danno dell'altra.

Se vi fosse errore di calcolo, una delle parti può fare istanza perchè si corregga; ( Ivi 2508 ) ma un tal errore non sarebbe motivo di nullità.

<sup>(3)</sup> Leg. 6. Cod.

#### TOLO III.

#### DE' COMPROMESSI .

I. Definizione ed oggetto del compromesso.

II. Chi può e chi non può compromettere

III. Su quali oggetti si può o no fare un compromesso . IV. Come può farsi il compromesso.

V. Clausole necessarie al compromesso sotto pena di nullità

VI. Clausole non necessarie ma utili .

VII. Formule de compromessi .

VIII. Come si fa l'istruzione davanti agli arbitri .

IX. Se gli arbitri possono essere revecati . X. Se la morte di una delle parti impedisce il giudizio in

compromesso, XI. Se gli arbitri possono rifiutare o essere rifiutati .

XII. Come si può finire il Compromesso prima del giudizio.

XIII. Come e quande gli arbitri devono giudicare.

XIV. Quando vi è scissura di opinione tra gli arbitri . XV. Formalità del giudizio compromissario .

XVI. In che modo divicue esecutorio ed a chi appartiene il dargli esecuzione.

XVII. Effetto de giudizi in compromesso . XVIII. Mezzi di appellazione al suddetto giudizio . XIX. De compromessi con carta di procura.

## Definizione ad oggetto del compromesso .(12)

Il compromesso è una convenzione per cui due parti litiganti, o in procinto di entrare in lite, nominano degli arbitri per giudicarle e promettono rimettersi alla loro decisione.

Se intendessero i propri interessi tutti abbraccierebbero sempre questo mezzo per ottenere ciò che gli è dovuto, senza esporsi

<sup>(12)</sup> Ved, del Compromesso anche lib. 2. p. 2. tit. 5 cap. 5.

ai fastidj, inquietudini, dilazioni e malversazioni, che sovente si soffrono andando per la via ordinaria. Ma d' uopo sarebbe, che tutte le parti si accordassero; nondimeno accadendo spesso, che ve ne sieno di quelle animate dalla cattiva fede e dalla cupidigia, e che cercano piuttosto di prolungare, che affrettare, la decisione di una causa; non è da stupirsi se pochi prendono un tal partito.

Ne casi medesimi dove tutti i litiganti sono di buona fede, pure o per ignoranza o percibe la causa è dubbiosa, si trascura questo mezzo, allontanato inoltre dalla collera e dal rancore che per lo più inspirano le liti, ed alle volte per una specie di vergogna a recedere delle proprie idee, e a movere i primi passi verso un aggiustamento. Si dà parimente il caso, che una persona moderata teme di proporre il compromesso a qualche avversario ostinato e di umore litigioso, che potrebbe prender ciò come una tacita confessione di avere il totto per parte di chi ne fa la proposizione, e proseguire la sua lite con maggior fiducia e ardenza.

Si aggiungano a tutti questi ostacoli i consigli de causidici, che preferiscono spesso il proprio interesse a quello de clienti, e si avra una giusta idea di tutto quanto si oppone ai vantaggi del comproniesso.

Il mezzo del compromesso è assolutamente libero, nè veruno può essere astretto a

sottoscriverlo. (13)

<sup>(13)</sup> Ove il Gius Romano, ove le leggi speciali fissavano in

Questa régola al presente è generale è son soffre, che una sola ecceziene (1) statibilità nel regolamento del commercio tit. 4. an. 9, ché préscrive che ogni atto di societa contenga la nomina degli arbitri per appianare le difference, che insorger potrebbero trà i socj, altrimenti verranno nomia nati dai Giudici all'opportunità.

## II. Chi può, e chi non può compromettere.

Per fare un compromesso, bisogna come per transigere aver la libera disposizione dell' oggetto sul quale si è contenti di riportarsi al giudizio degli arbitri: Cod. di proc. 1003. (14)

La ragione è semplice, si rigettano i

raij casi la necessita del compromesso, come nelle causa fa Fratelli tet. Le leggi internuediari e francesi dei 6 e 24, agoste 1790, furono le prime che dettero una più estesa norma a un tal genere di gindizi. Il Codice poi ha reso il compromesso affatto libero Commaille de la procedure tom. 3, pag. 375.

<sup>(</sup>f) L'odmauza del 1560, art. 3. e quella di Moulina art. 83esigorano che i parenti per conti di tittella, divisioni di beiu, doti, vedavili, fossoro artreffi a devenire ad un compromesso. Cadate queste disposizionali in dismo, fu rimessa in vigoro nua cesa simile con altra legge del 24, 493810 1750; tit. 10. art. 12. d (3. e poi annullata da quella del a, vidoraca anno 4.

<sup>(1.4)</sup> Il minore emancipato può compromettere, su ciò, si cui sopra si è vaduto che può transigere vedi nota 30.

Così la donna manitata deve poterio fare per quello

che è a sua libera disposizione.

Quelli che sono sotto l'assistenza del consulente giudiciario non possono farlo senza essere assistiti dal loro
consulente, essendo loro interdetti gli atti-di allemazio
ne, o in lettora le transzioni vodi Col. civ. S. 513.

Giudici dati dalla legge e dotati di somma esperienza per sostituirne altri a propria elezione; è di mestieri dunque avere il discernimento necessario per farlo, onde non prendere per arbitri gente idiota, ed incapace di distinguere una pretensione ben fondata nei compromessi eziandio si proscrivono sovente le forme ordinarie, il cui uso è più atto all' esercizio dei propri diritti essendo prodotte dall' esperienza della debolezza umana . e per prevenirne gli effetti; e in vece si costituisce una forma più semplice, che come vedremo uno si dà da se. In tal modo si fa un sacrifizio dei propri diritti, e conviene che chi lo fa, abbia il potere di farlo. Essendo chiaro, che per compromettere bisogna avere la libera disposizione dei diritti che formar devono l' oggetto del compromesso; è anche certo, che le regole della transizione, sopra quelli che possono transigere, o nol possono, si applicano interamente al compromesso.

Quelli, che son muniti di mandato di procura generale, non possono sottoscrivere un compromesso senza un altra procura espressa e speciale, a motivo che ogni mandato non abbraccia, che gli atti di amministrazione e non quelli di alienazione. (Cod.

civ. 1988.)

Il mandato deve essere sopra di ciò talmente speciale, che la facoltà di transigere non contiene quella di compromettere, (15) (Cod. civ. 1989) Di fatti chi ha dato a

<sup>(15)</sup> Vedi sopra nota 6.

qualcheduno il potere di transigere non lo ha fatto se non perchè avea fiducia ne' suoi lumi e nella sua probità; ma forse non ha l'istessa opinione' a favore degli arbitri sceiti dal suo mandatario (16.)

III. Su quali oggetti si può o no fare un compromesso.

In generale si può compromettere su tutti i diritti de'quali si ha la libera disposizione. (Cod. proc. 1003.) ma la libertà individuale di disporre de' propri diritti come più piace, può essere limitata per cagioni d'interesse e di ordine pubblico. In tal caso non si può far compromessi;

1. Sui divorzi, nè sulle separazioni dei Coniugi, c. (1004) tauto di heni che delle persone, perche la legge parla in generale di se-

parazione :

Sopra controversie di stato civile (ivi)
 Sulle donazioni e legati di alimenti,
 abitazione e vesti

4. Sopra affari che devono comunicarsi

al pubblico ministero . (ivi)

Vedasi qui sotto il Lib. II. parte III. dei Giudizi, quali sieno tali affari, Si può però compromettere sopra il Ricorso civile, (Cod. Proc. 10°0.) benchò soggetto a detta comunicazione (498.)

<sup>(16)</sup> Vedi sopra nota 10. e dopo nota 3e. Ciò che vi si dice è applicabite auche al Compromesso.

### IV. Come può farsi un compromesso.

Il compromesso si fa in tre maniere:

1. Le parti dopo aver nominati i loro arbitri gli adunano e loro espongono le intenzione che hanno di compromettersi in essi per un dato uggetto. Gli arbitri formano il processo verbale di una tal dichiarazione, lo firmano e lo famo firmare alle parti, ed allora è per le une e per gli altri obbligatorio.

2. Con atto passato davanti i Notari.
3. Per atto privato (17). Veggansi num.
VII. i modelli.

# V. Clausole necessarie ai compromessi setto pena di nullità.

Il compromesso deve indicare:

1. Gli oggetti in questione. ( Proced.

2. Il nome cognome degli arbitri; (ivi) l' indicazione della loro qualità sarebbe sufficiente, se la qualità in un certo modo determinasse la persona.

Per esempio, se due fratelli in lite tra loro, nominassero per arbitro un terzo loro fratello, sarebbe l'istesso che se avessero nominato il Maire della loro città ec.

Il numero degli arbitri è secondo la vo-

<sup>(17)</sup> Purchè abbia data certa col pagamento della tassa di registrazione, senza di che gli arbitri non potrebberio riceverio.

lontà delle parti le quali a lor talento possono nominarne uno o più; ma giova farle sempre in numero dispari, affine di non essere obbligati a nominarne un altroin supplemento nel caso di parità di voti.

In quanto alla qualità, il Godlee civile non esprimendosi su tal proposito, si se-

gue l' uso antico ;

In conseguenza non potrentio essere arbitri imorti civilmente, no le donne ne i minori di età, a norma della Leg. Rom. 41. ff. de Receptis, nè in fine i Giudici (18) naturali della contestazione. Difatti, come avremo luogo di vedere in appresso, può esservi il caso di ricorrere contro un compromesso o davanti al tribunale, che ne ha ordinata il esceuzione, o dinanzi alla Corte di appello. I Giudici componenti i suddetti tribunali, rivestiti essendo di una pubblica funzione, non hanno facoltà di accettare funzioni private, non potendo poi giudicare essi medesimi delle proprie lor decisioni (L. 9.§ 1. ff. de receptis.)

### VI. Clausole non necessarie al compromesso ma utili.

t. Si può fissare un termine entro il quale gli arbitri debbono pronunziare, altrimenti la loro missione non dura che tre mesi dalla data della suscrizione del compromesso. ( Ced. di proced. 1007.)

<sup>(18)</sup> Col Bull. di n. 6.). L'Imp. Giunta promi ai Giudici in attività di esser Giudici compromissari

2. Si può convenire, che il compromesso non terminera, per, la motte, rifluto astensione dal giudicare nel tempo prefisso, o altro impedimento di une degli arbitri. In mancanza d'aver inserita questa clausola, accadendo uno de' predetti casi il compromesso resta nullo. (1012).

la , si fissa nell'istesso tempo, che sarà procedute ad istruire gli atti non ostante la morte ec. o impedimento come sopra degli arbitri, senza che vi sia di hisogno di nominarne de nuovi, se sono più, o che dovendone sostituire, la sostituzione sarà fatta a nomina degli arbitri rimasti.

3. Se vi è luogo a temere, che la fissata dilazione nen sia bastante, può accordarsi agli arbitri il potere prorogarla per quel tempo che sombrera più opportuno. Se non si determina il tempo, non può il termine oltrepassare i tre mesi (Arg. del §. 1007. di proced.)

La facoltà di prorogare per altro, non forma della prima dilazione e della proroga un sol termine, nè autorizza quella parte che non ha adempito alle prove, e incombenze di difesa dentro il primo termine a poterlo fare nel secondo della proroga, bisogna che gli arbitri denotino tal proroga; ed è in lero facoltà il ricusarla, se lo credono a proposito.

4. Deesi convenire, che il compromesso non finira per la parità di contrarie opi-

nioni (il che potrebbe accadere senza la clausula di che Cod. Proced. § 1012. ), e si possono autorizzare gli arbitri a darsi un aggiunto.

5. E' cosa utile l'indicare l'audamento do soservarsi dalle parti e dai Giudici per l'istruzione dell'affare, altrimenti bisogna riportarsi a quanto si pratica nei tribunali

(Cod. Proced. 1009.)

Ma si dirige ordinariamente nel compromesso medesimo e secondo le circostanze dell' affare . Gli schiarimenti, che di mano in mano le parti danno a' Giudici e le prove suggerite dai fatti gli guidano a conoscere la verità, in certi casi si determina nel compromesso, quali documenti, e quali prove delibano presentarsi. In altri ciascheduna parte fà una memoria (concordata in fatti ) e la firma, e sopra essa deve decidersi. Se è necessario sentire de' testimonj, o fare un accesso o una relazione di periti, o impiegare alcuni mezzi d' istruzione descritti nel seguente titolo parte II. devono gli arbitri, sentire, e prendere le dichiarazioni in iscritto de' testimoni suddetti e nominare i periti ec. E può anche lasciarsi tutta a loro arbitrio l'istruzione dell'affare.

o. Conviene ancora dare agli arbitri l' autorità di commettere ad uno di essi, il fare gli atti d'instruzione ed i processi verbali propri del loro ministero; altrimenti devono esser fatti da tutti, perchè le parti hanno confidata a tutti la medesima autorità e non ad un solò (Cod. Proced. 1911.) 7. Quando si vede, che l'affare è della classe di quelli ni cui il rigore della legge stà in opposizione con l'equità, afine di evitare ogni difficoltà, fa d'uopo dichiarafe si quali regole gli afbitti dovránno deciliere.

Ciò è importantissimo, essendovi delle cause nelle quali giudicando secondo la prima regola, qualcheduna delle parti perdercha be tutto o buona porzione dell' orgetto in quostione, o tutto giudagnerebbe, se non

si consultasse che l'equità. 4

Per esempio, suppongasi, che Pietro abbia una controversia con Paolo per otto anni di arretrati di una rendita costituita. di cui quest' ultimo gli è debitore, e ponga la cosa in compromesso . Se gli arbitri decidono secondo il rigore della legge, Pietro sarà ridotto a soli cinque anni, e perderà gli altri tre quando eziandio provasse non essergli stati pagati; attesochè il Codice Civile prescrive art. 2277, che un creditore di una rendita costituita, non possa ripetere più di cinque anni di arretrati, se non ha in mano un obbligazione nelle forme per gli altri che dice non aver riscossi, ( Cod. Civ. 2248 ) o se non ha fatte delle giudiciali intimazioni (ivi § 2244.) a motivo, che sovente la troppa facilità di un creditore fa accumulare il debito e rende il creditore incapace di pagare ; ma decidendo sull' equità . Paolo sarà condannato a pagare per l'intero. Giudicando a rigore, solo si considera l'influenza che l'affare può avere sul pubblico

interesso, il quale essendo generale se gli sagrifica l'interesse particolare. Seguendo l' equità, non si considerano che le parti litiganti fra loro.

Se le parti pon hanno fissato quale delle due regole debba seguirsi, i Giudici compromissari si attepranno al rigore della legge, non potendo trarsi argomento per prescieglier la via dell' equifa dal fatto compromesso quando non si legge la deroga al diritto che ognuno ha di stare al rigore delle leggi, e potendosi per tutto altro motivo far compromesso, come, per iscansare le spese, per complacenza ec.

Se determinata hanno la seconda, cioè quella dell'equità, gli arbitri allora, diconsi amichevoli conciliatori con facoltà di pronunziare il lor equitativo giudizio.

8. Si può loro inoltre accordare la liberta di decidere sulle spese come meglio crederanno. Senza di ciò bisogna, che condannino a tutte le suddette spese la parte soccombente, secondo l'art. 130. del Cod. di procedura, quando, che non vi sia il caso di compensarle, art. 131. Si da loro parimente l'autorità di tassarle, onde evitare le spess di una tassarle, onde evitare le spess di una tassarle,

o, Se si brama di estinguere per sempre la controvessia, per cui si fa il compromesso, e necessario pure il convenire o nell'atto del compromesso o dopo, che questo sarà definitivo ed inappellabile, altrimenti la parte soccombente potrebbe ricorrere al tri-

1152.)

bunale d'appello (19). ( Cod. proc. 1010.) Il Legislatore ha pensato, che le parti avendo un diritto a due gradi di giurisdizione vi è necessaria dal lato de' litiganti una rinunzia espressa a questo diritto . Se il compromesso si fa sopra un appello, o sopra un ricorso civile; la sentenza essendo definitiva e inap pellabile è inutile ogni rinunzia. Non si può neppure convenire che sia soggetta all' appello. Se i contraenti non rinunziano all' appello, possono stipulare di una penale contro di chi non sarà contento della decisione degli arbitri . Questa penale, che non può essere moderata dai Giudice, deve essere paga. ta prima che quello che vi ha contravvenuto riprenda l' affare in appello . (Cod. clv.

# VII. Modelli de' compromessi .

# COMPROMESSO INNANZI AGLI ARBITRI.

L'anno ec... davanti a noi... (nomi ed abitazione degli arbitri) e nella casa del Sig... uno di noi sono comparsi i... i quali ci hanno fatta istanza, di giudicare inappellabilmente (oppure con la condizione dell'ap-

<sup>(19)</sup> Paò porsi nei compromessi una penale per chi voglisreclamare. Il Gius Romaho I e eisgeva assolutamento i l'Ordinanza del 1550, fissò, che il compromesso fosso valido anche senza penale. Il codice civilo §, 1134, e §, 1234, lascia allo parti il darsi che leggi vogliono nelle convenzioni, quindi sei si stipila una penale, ella è dovuta come un'indennizzazione. Commaille de la procedure ist. des arbitrages, com. 5. pag. 376.

pello) nel tempo e termine di . . (qui deve indicasi l'oggetto della contestazione, e vi s'inseriscono le clausole, che si vuolo inserirvi, ved num. V. c VI. e seg.) e si sono soitoscritti. Della quale comparsa ed istanza, abbiamo accordato l'atto alle parti, dopo avere accettate le facolta a noi conferite come sopra, e ci siamo costituiti in tribunale compromissario per giudicare conforme alle suddette facoltà, el abbiamo firmato ec.

Le formalita del compromesso rogato per mano di notaro, o con scritta privata, sono l'istosse di quelle della transazione; sostituendo alla clausole di questa quelle del compromesso medesimo, che s'indicheranno

ne' seguenti numeri.

Il compromesso è soggetto al registro (Leg. 22. frig. an. 7. art. 47.) Gli arbitri che decideranno su degli atti non registrati saranno responsabili de' divitti di registrazione. (art. 47. come sopra.) Inoltre il compromesso e tutti gli atti degli arbitri sono soggetti al diritto del Bollo. Leg. del 13. brumif. an. 7. art. 12. 17.

La prescrizione resta sospesa durante il compromesso, mentre gli arbitri, in quanto alle parti, rappresentano i tribunali ordinatij. Non riprende la sua forza, se non quando il potere degli arbitri è terminato

Ved, qui appresso num. XII.

#### VIII. Come si fa l'istruzione davanti agli arbitri.

L'istruzione è necessaria dinanzi agli arbitri come dinanzi ai Giudici ordinari. Gli uni e gli altri devono prendere piena cognizione del merito della causa e delle prove delle parti, innanzi di pronunziare la loro sentenza. Le difese e le scritture, che si producono devono essere presentate per tempo affinche gli arbitri possano pronunziare nel prefisso termine.

Il termine della produzione, è determinato dalla legge, ed è di quindici giorni almeno prima che il termine sia spirato. (Cod. proc. 1116) Passato questo, gli arbitri devono decidere sulle carte che hanno in mano. (Ivi)

Se nel compromesso è stato detro qual forma d'instruzione devono seguire gli arbitri, vi si conformano, e non sono in obligo di seguire le traccie indicate dal Codice di procedura per i consueti affari (1009.) All'opposto se nulla è stato deliberato su ciò, (il che avviene rare volte) le parti e gli arbitri dovranno seguire le dilazioni e forme stabilite per i tribunali. (20.)

Se dinque gli arbitri per seguire i dettami della loro coscienza, credono dover ricorrere a delle informazioni, interrogatori e perizie, possono farlo; ma prima di mette-

<sup>(20)</sup> Senzu però ministero d' avoué. Le page questions sur la procedure pag. 642.

re in esecuzione il giudizio preparatorio per cui ordinano questo mezzo d'instruzione, devono farlo rendere esecutorio dal Presidente del tribunale. L'Art. rozi ingiungequesto, per l'esecuzione di tutti i giudizi arbitrari preparatori e definitivi.

Si vedrà in appresso la forma dell'ordine per rendere esecutorio un lodo di

arbitri.

E non dicendo il compromesso a quale degli arbitri è affidata la compilazione degli atti d'instruzione dovranno esser questi fatti da tutti insieme ugualmente che i processi i da tutti insieme ngualmente che i processi ri verbali (1011)

Il potere degli arbitri, non si estende al di là dell'interesse civile delle parti. Ogni volta che la contestazione su cui devono pronunziare, è di tal natura da interessare il pubblico ed a reclamare il ministero del majstrato incaricato essenzialmente di vigilate su tale interesse, la loro missione è solo su tale interesse participatione de missione este della contrata della co

spesa .

Per tanto se nel decorso del compromesso, si forma una qualche inscrizione de querela di faisità civile o criminale che sia o qualche incidente criminale, gli arbitri devono rimettere le patri davanti si tribunali competenti (Cod. proc. 1015.) Il compromesso conserva però sempre il suo effetto, o tiene obbligate ngualmente le parti; solo resta sospeso durante la procedura dell'incidente, e non ricomincia a decorrere nelsito primo termine se non quando questasia terminata. (ivi).

Pigeau T. I.

Fino alla scadenza del termine fissato nel compromesso dalle parti, o nell'atto o dopo il compromesso, o dalla legge se il compromesso ha taciuto su tal proposito, gli arbitri sono irrevocabili, se altro non è determiniato per consenso scambievale dei contraenti (1008.) altrimenti non esisterebbe contratto, se le parti, potessero a lor talento sottrarsi alla legge, che hanno voluto impersi . Allorche l'artic 1808. , dice che durante i termini del compromesso, gli arbitri non possono essere revocati che col consenso unanime delle parti, non deesi concludere, che dopo questi termini possano continuare la loro missione fino alla revoca di una delle parti, come disponeva la Legge de' 24. agosto 1790. che diceva all' artic. 3. del tit. I. che il compromesso, il cui termine fosse scaduto, avrebbe non ostante la sua esecuzione sino alla revoca di una delle parti. Al contrario oggi è stato deciso dagli Art. 1012. 2. e 1028. 2. del Cod. Civ., che la missione finisca con lo spirar dei termini .

X. Se la morte di una delle parti impedisce il giudizio compromissario.

Allorche una o varie parti muojono, i snoi eredi o sono maggiori o minori. Se tutti sono maggiori; succedono agli impegni del loro autore, e il compromesso conserva la sua forza (1073.) Se sono poi minori o ve ne sia anche un solo, finisce il compromesso (vi.) qualunque sieno le convenzioni inserite nel contratto; mentfe il pubblico ministero, dovendo essore interpellato in ciò che rignarda l' interesse di un pupillo, non vi è più luogo a compromesso.

XI. Se gli arbitri possono astenersi del giudicare, o essere rifiutati.

Gli arbitri sono liberi di accettare o ricusare le incombenze di cui si vogliono incaricare; ma quando l' hanno accettate ed incominciate le operazioni del compromesso . cioè a dire dopo il primo processo verbale, non possono astenersi o dimettersi (1014) Devono proferire la loro decisione quando non alleghino una legittima causa. (1) La scusa potrehbe essere se il compromesso fosse vizioso e nullo; (2) Se l'arbitro fosse stato ingiurato e diffamato dalle parti, o avesse luogo un' inimicizia capitale fra esso e una delle parti; (3) se fosse sopraggiunta all' arbitro una malattia, o altro grave incomodo, (4) che gl' impedisse l' occuparsi del compromesso; (5). se i proprj affari domandassero con urgenza la sua assistenza; (6) infine se un pubblico impiego accettato dopo il compromesso esigesse l'occupazione di tutte le suo ore.

<sup>(1)</sup> La log. Rom.dice: sicut liberum est, mandatum non su scipere, ita susceptum consummari oportet. l. 22. 5. 61 ff. Mand. (2) l. 11. 5, 1, 4, 5, ff. de Receptis.

<sup>(3)</sup> Leg. 16. ff. de Recept. (4) ivi. (5) ivi. (6) ivi.)

In quanto al loro rifiuto, può aver luogo come quello de Giudici, mentre le cause legittime che militano per gli ultimi militano anche per i primi (Ved. lib. II. part. II. tit., IV. cap. 5. quali sono queste canse) Solo è di mestieri, che il motivo sia nato dopo il compromesso. (Cod. di proc. 1014.)

Parimente, se l'arbitro è affine (e più se parente) di una delle parti fino, e inclusivamente al grado di cugiuo, o germano. Una tal causa di rifiuto, non è ammissibile, se l'affinità non è contratta che dopo il com-

promesso.

Nel rimanente, come si è di sopra veduto al num. VI. 2. si può prevenire nel compromesso l'inconveniente risultante dal rifuto, astensione o impedimento degli arbitri, convenendo che se ne farà di meno o che la sostituzione sarà a nomina delle parti, dell'arbitro, o degli arbitri, che vi restano.

# XII. Come termina il compromesso.

Il compromesso finisce;

1. In virtù della rinunzia di uno, diversi arbitri eletti.

. 2. Per la loro morte.

3. Per loro astensione per causa legit-

tima ( ivi . ) .

4. Allorche nella persona degli arbitri, o diuno di essi sopravvenga un legittimo impedimento, sia di quelli, che autorizzano la loro astensione, sia di quelli, che danno luogo al rifiuto.

Vedasi sul modo di prevenire la terminazione de' compromessi per uno di tai motivi, il qui sopra riportato n. VI. 2.

5. Per essere spirato il termine convenuto nel compromesso, o se a ciò non è stato pensato nel termine fissato dalla legge di tre mesi. ( 1012. ).

Ved sopra, num. VI.'3. e num. IX. 6. Per la scissione a voti eguali negli arbitri quando non abbiamo facoltà di prendere un terzo arbitro . ( ivi . )

Ved. num. VI. 4. suddetto. 7. Infine per la morte di una delle parti , che lascia uno , o più eredi in minore età ( 1013. ).

Ved. num. X. suddetto .

Oltre questi modi per far cessare un compromesso, ne esistono diversi altri comuni a tutte le convenzioni; per esempio, se le parti convengono di annichilare il loro contratto; (Cod. Civ. 1134. ) Se la cosa che forma l'oggetto del compromesso viene a perire ( Cod. Civ. 1302. ) .. Se l' obbligo per cui uno si è sottomesso al compromesso, viene ad estinguersi da se medesimo, sia per la consegna fattane, oppure per la confusione ec

XIII. Come , e quando gli arbitri devono giudicare :

Istruito, che sia l'affare gli arbitri devono giudicare.

La condotta da tenersi da loro è assai

delicata. Non si può meglio indicarla, che riportando qui i sensi di un illustre magistrato, che ha formata la gloria e il decoro del suo secolo.

"Arbitri delle famiglie; Giudici vo-"lontarj di tutte le controversie, tremate "a a fronte di un si santo ministero, e pa-"ventate di rendervene indegui; conservando quello zelo troppo ardente, lo spi-"rito di partito, e la prevenzione in altre "occasioni tanto necessaria per la difesa "de vostri cilenti..."

"Lasciate da patte in tale ufizio quelle armi, che riportate hanno tante vittom rie sulla carriera dell' eloquenza; dimenm ticate quell' ardore, che vi animava, aln lorchè trattavasi di combattere, e non
di decidere; e sobbene la vostra autorità,
n non sia fondata, che sopra una scelta
y volontaria, non crediate di esser debitori,
del vostro suffragio a quelli che vi hanm no eletti. Siate certi, che il vostro mimistero non differisce da quello de' Giudici, che pel carattere, e non per le
obbligazioni "M. D' Aguessau, discorso
sull'indipendenza degli Avvocati T. I parte g.

Prima di emanare il lor giudizio, se gli arbitri temono, che la parte, che condanneranno, si appelli dalla loro decisione, e si immerga negli immensi vortici di una lite, senza parteciparlo all'altra, possono consigliarla segretamente a desinere dalla sua pretensione priva di un solido fondamento, e persuaderla a recedere per prevenire la sua condanna, in guisa, che a fronte dell'avversario sembri aver receduto di sua spontanea volontà.

Questo mezzo smorza il fuoco della discordia, e l'amor proprio non resta in verun modo umiliato, quando sembra, che uno pronunzi da se stesso la propria condanna. Dettata da un terzo potrebbe sovente mortificare, ed indurre a gettarsi nel laberinto di una contestazione. Per giunger però a determinare la suddetta parte a sottomettersi senza reclamo alla decisione degli arbitri, questi devono qualora si accingono a dimostrarle la prova della mancanza del fondamento della sua pretensione, guardarsi dall' accusarne il suo spirito litigioso, e o stinato quantunque ne sia spesso la causa ma piuttosto ad un errore, che può sedurre le menti più chiare : Se vi è qualche torto dall'altra parte, non devono similmente dissimularlo per mettere entrambe le parti all' istesso hivello, e quella che des rimanere soccombente, non sia tanto mortificata, e si mostri più disposta a cedere. Finalmente ; gli arbitri faranno bene a prendere tutte le precauzioni possibili, affine di minorare l'effetto del colpo, che potrebbe portare una decisione inaspettata quantunque giusta, Essi lo devono fare qualunque siano i termini del compromesso, e contenga, o no, la rinunzia all'appello; essendo ognora desiderabile, che gli arbitri siene piuttosto un' occasione di riconciliazione. che un incentivo di rettuta tra i litiganti;

i quali divisi a prima vista d'interesse , non lo diventino poi anche di sentimenti e di cnore.

E' necessario dunque per esercitare le funzioni d'arbitro, molta sagacità, penetrazione, e prudenza; ed in specie una sine. cera volontà di conciliare le parti. E' rara cosa, che con simili qualità non si venga a capo di riunir le parti, e far loro comprendere quanto sia più proficuo un qualche sagrifizio, che esporsi a soffrire i mali incalcolabili risultanti da una lite.

La sentenza esser deve pronunziata entro il termine indicato dal compromesso, o almeno dentro la proroga, se le parti vi hanno acconsentito, o se gli arbitri, avendo l'autorità di farlo, l'hanno ordinata, Deve pronnoziarsi da tutti gli arbitri unità insieme, altrimenti la decisione sarcbbe nulla, (Cod. proc. 1028. 3.) quando non sieno stati autorizzati dalle suddette parti , a giudicare in assenza degli altri.

Infine la sentenza degli arbitri deve essere appoggiata su' documenti e carte loro comunicate dalle parti o da una di esse', se l'altra ha trascurato di farlo dentro gli. ingiunti termini ( ivi. 1016. )

Siccome un giudizio arbitrario è sempre contradittorio, per ciò, non è suscettibile di opposizione ( ivi. ), e potrebbe al più rendersi ( par fordusion ), senza aver considerate, o senza aver ricevute. o potet ricevere e valutare le prove e difese di una parte; ma ta'i sentenze non sono mai suscettibili di opposizione ( ivi. 113. )

XIV Quando vi è divisione di opinione tra gli arbitri.

to 11 dilyan margin ?

Se gli arbitri sono divisi tra loro di opinione, devono formare il loro voto distinto e motivato, o in un'solo processo verbale, o in processi verbali separati (1017.). Si può comprendere facilmente l'intenzione della legge, ordinando tali distesi motivati, e distinti.

O gli arbitri hanno, o none hanno la facoltà di nominarne un terzo carre

nesso (1012.3.). Frattanto nulla si oppone, che le parti, che nel compromesso non hanno autorizzati gli arbitri a neminare un terzo, non glie lo accordino dope ed anche pronunziata che sia la sentenza.

E' una nuova convenzione, a cui nulla

si oppone; e possono anche elleno stesse nominare il terzo arbitro con o anche il terzo arbitro

2. Allorche gli arbitri sono autorizzati a nominare un terzo, o si accordano ponon si accordano nella scelta. Se sono d'accordo, la esprimono nella decisione con cui si pronunzia che vie disparità di voti (1017.)

Se non si accordano, ne fanno la dichiarazione nel processo verbale; ed allora ad istanza della parre la più diligente, il terzo vien nominato dal Presidente del tria bunale, che deve ordinare l'esecuzione della decisione compronierzio della decisione compronierzio.

la decisione compromissaria ( ivi )

Ved. sotto al num. XVI.

li terzo arbitro, che è stato nominato; è che accettà di esserlo, è tenuto a giudicare come lo erano i primi arbitri.

1. Deve farlo entro il mese della sua accettazione, quando questo termine non sia stato prolungato dall' atto della sua nomina ( 1018. ). Osservar si deve, che non si tratta più del termine fissato nel compromesso, ma di un nuovo non meno fatale del primo, e che incomincia a decorrere dal giorno dell'accettazione, che il terzo fa della funzione di arbitro, anche che alla scadenza di questo secondo termine, quella indicata nell'atto del compromesso non sia per anche terminata. Così in un compromesso, in cui si fissa una dilazione di quattro mesi; un mese dopo vien pronunziata la decisione degli arbitri, con la quale si pronunzia la divisione de pareri, e vien nominato un terzo, e questo terzo accetta in seguito. E benche la dilazione stipulata nel compromesso possa estendersi fino a' tre mesi, frattanto il terzo non avrà che un mese per pronunziare ( quando un maga giore spazio di tempo, non sia stato fissato nell' atto della sua nomina ) (21.) e passato questo tempo la decisione sarebbe nulla, e male a proposito qualificata come sentenza compromissaria. ( Cod. di proc. 1028. 2. ) La ragione si è, che vi sono in tal case due sorte di compromesso; il primo terminato con la decisione degli arbitri, che ha

<sup>(21)</sup> Le Page questions page 643.

nominato un (terzo; il secondo, il di cui termine e di nuovo fissato, ed è perentorio come il primo.

2. I primi arbitri sono intimati per riu-

nirsi a lui. ( 1018.)

3. Riuniti, che sono, il terzo arbitro conferisce con gli altri divisi di opinione ( ivi. ).

4. No casi in cui tutti gli arbitri, si riuniscono al terzo, pronunziano tutti una sola decisione alla pluralità de voti (ivi.)

5. Se i primi arbitri, a norma dell'intimazione loro fatta, dierro la detta intimatione non si uniscono al terzo, questi che è
tenuto a giudicare, pondera le opinioni motivate rese dai primi arbitri, distese come
si è visto nei processi verbali, e pronunzia
solo, con obbligo però di uniformarsi ad
nna delle diverse opinioni (ivi.), mentre
la facoltà di giudicare essendo stata data a'
primi arbitri, la decisione risiede in una
delle loro opinioni, e la funzione del terzo
arbitro aggiunto, non consiste, che a scuoprire quella che sia più conforme alle regole, e formi la sentenza (22.).

XV. Formalità del giudizio compromissario.

Le decisioni compromissarie avendo a parlar propriamente l'istessa forza di qualunque altra sontenza militano per esse le regole medesime indicate per la compila-

<sup>(22)</sup> Le Page questions pag. 644.

zione delle sentenze dei tribunali ordinari, quindi devono contenere.

1. Le qualità delle parti.

2. Le loro conclusioni

3. L'esposizione sommaria de punti di fatto, e di ragione.

4. I morivi della decisione.

5. La dispositiva, o sia la sentenza

Devono inoltre esser firmate da cias-

cheduno degli arbitri . ( 1016. )

E nel caso in cui vi fossero più di due arbitri, se il-minor numero di essi riurasses di firmare, gli altri arbitri ne devono far menzione, ed il compromesso avrà l'istesso effetto, come se fosso da tutti firmato (ivi -)

Modello di sentenza compromissaria.

Veduto da noi... (nomi equalità degli arbitri.) il-processo verbale da noi formato sotto d'... o l'atto privatamente sottosoritto, o rogato dai notari... registrata
a... dal ... che ha ricevuto, ... contenente,
(nomi qualità, ed abitazione delle parti) le facoltà accordate al noi arbitri sunnoi
minati, di decidere sopra...) qui si enuncia
l'oggetto della questione come pure si enuncia il visto in seguito di tutte le altre scrittura
e documenti prodotti; tutto visto e considerato, (e se le parti invece d' informare in
iscritto lo hanno fatto verbalmente, si dice)
Dopo avere ascoltate le parti istasse, o per

mezzo del Sig... difensore di ... e del Sig... difensore di ... considerando, che nel fatto si tratta di ... (Si enunciano i enuti di fatto) E che in ragione si tratta di ... (si espongono i punti di ragione) attesoche; (si enunciano i motivi) noi arbitri eccin virtù delle surriferite facoltà e plenaria autorità diciamo e pronunziamo (qui si espone la sentenza pronuziane) e condaniamo il ... nelle spese liquidate nella somma di ... o spese compensate ...

XVI In che modo la sentenza compromissaria diviene esecutoria, ed a chi ne appartiene l'esecuzione.

TOTAL TO GRIEV BT

Gli arbitri possono ricevere dalle parti l'autorità di pronunziare sulle loro differenze; ma la loro missione giunge fin què
e non possono dare alle loro decisioni una
forza di esecuzione, che ad essi non appartiene. Devono esser rese esecutorie in vigore di un ordinauza del Presidente del tribunale di prima istanza, nella cui giurisdi,
zione è stato proferito il compromesso (Cod.
di proc. 1020. Due motivi hanno fatta stabilire una tal formalità per vedere se tal
decisione ha niente di contrario al pubblico interesse, e delle persone messe sottolà
speciale protezione della giustissis.

2. Per eseguirla, vi è necessaria la pubblica forza; e siccome questa non puo ai gire se non per ordine e mediante l'autorità di cui i Giudioi sono i depositari, bisogna ottener il mandato necessario per a-

gire .

La prima formalità, è di far registrare la decisione innanzi di depositara nella
cancelleria. La Leg. 22 frig. an. 7. art. 42.
ordina, che verun cancelliere potrà ricevere in deposito un atto privato, se non
è stato precodentemente registrato, sotto la
pena di 50 franchi di ammenda, e di essere
personalmente responsabile di un tal dirit-

to . (23)

I diritti sono pagati dalle parti per le decisioni degli arbitri, se questi non le hanno fatte registrare. (ivi 20.) Eglino non sono a ciò obbligati se non in quanto hanno voluto incaricarsene verso le parti, che gli hanno rimesso l'importare del diritto di registrazione. Il cancelliere, se anticipa del suo il pagamento, può pel suo rimborso chiedere l'esceutoria al Giudice di pace locale (ivi 30.) e qualunque opposizione, e contestazione su tal proposito, deve essere istruita, e giudicata, a tenore di quanto dicesi nell'artio. 65. (Ved. detto art.)

In quanto all'importare dei diritti di registrazione, vedasi la legge sulla medesima. La seconda formalità è il deposito.

La minuta della sentenza compromissa ria da farsi da uno degli arbitri, deve nello spazio di tre giorni dalla sua data essere

<sup>(23)</sup> Gli arbitri sono tenuti come tutti, i Giudici, a osservate sotto penale, che i documenti su cui decidono siano registrati; ma non sono responsabili che lo siano i decreti che fanno Legge sulla registraz. de' 22. Frigif. an. 7. 5. 47.

esibita nella Cancelleria del tribunale di prima istanza nel circondario del luogo dove si è pronunziato il compromesso (Cod. proc. 10201). Si fa detto deposito alla cancelleria della Corte di appello, se il compromesso è stato sopra l'appello di una sentenza, e sopra il ricorso civile contro un decreto di questa Corte. (ivi. (24.)

Osservate queste due formalità, il Presidente del tribunale appone in margino della, minuta del compromesso o in fondo, la sua ordinanza di esecuzione (25), senza che vi sia bisogno comunicatla al pubblico ministero (1021), e solo da quest' istante la decisione compromissaria diviene obbli-

gatoria.

#### MODELLO DI ORDINANZA DI ESECUZIONE .

Vista la decisione compromissaria qui sopra ec. registrata a..., da... che ha ricevuto. Noi Presidente del trib di prima istanza, o della Corte di appello di ... ordinamo che la prefata decisione sia eseguita in tutta la sua forma, e tenore.

Fatto al Palazzo di Giustizia.... Se il Presidente vede, che la decisione possa interessare oggetti concernenti l' ordine pubblico, può ricusare di accordare quest' ordinanza; l'Ordinanza del Presidente

<sup>(24)</sup> Le Page questions pag. 646.
(23) Si dice auche l'exequatur o il Pareatis. Per ottenerla, ha luogo il ministero d'avoué, vedi legge della tariffa di space art. 91. in fine.

è copiata in seguito della copia autenties (expedizion) della decisione (Cod. proc. 1021 sc. nascono difficeltà sulla suddetta escusione, tocca a decidere al tribunale da cui una tal' ordinanza dee dipartirsi.

XVII. Effetti della sentenza compromis-

5 T Ha questa tra le parti, che vi hanno acconsentito, l'istessa forza come se derivasse dai tribmali ordinarj; per riguardo ai terzi non può in caso veruno esser loro opposta, (1022. )-mentre le senteuze emanate da' tribunali non possono nuocere a quelli che vi sono estranei: la legge concede ai terzi, che sono lesi da una sentenza e che non sono state parti di essa, un mezzo di distruggerla in quanto a loro, con la cosi detta terza opposizione, (474.) Ma vi è questa diversità tra una decisione arbitrale è una sentenza, che l'ultima ha il suo effesto, anche fra i terzi, fino alla terza opposizione; quando all' opposto una decisione degli arbitri non può essere in verun modo opposta a quelli, che non hanno concorso al compromesso; e se si facesse il terzo, a cui viene opposta, senza aver bisogno di ricorrere alla via straordinaria della terza opposizione, annulla la decisione degli as; bitri, allegando semplicemente che è solo l' opera di privati individui che hanno pronunziato fra le tenebre, senza che vi abbia potuto essere un istruzione, come vi sazebbe stata in una pubblica decisione: E che finalmente, questa sentenza è il risultato della convenzione de compromissari, ed è massima indubitata, che le convenzioni, non hanno effetto, che tra le parti contraenti, senza mai poter essere di nocumento ad un terzo ( God. Civ. 1165)

2. Le sentenze arbitrali conferiscono

l' ipoteca . (ivi 2123.)

Ma tali sentenze non acquistando antorità, che in vigore dell'ordinanza di esecuzione, l'ipoteca non esiste, se non dopo, che tale ordinanza è in vigore. (ivi) Per ciò un iscrizione presa in seguito di una decisione compromissaria non omologata, restercibe senz'effetto non esistendo per anche l'ipoteca.

XVIII. Mezzi per far correggere una sentenza arbitrale.

Ve. ne sono quattro :

ti non vi hanno rinunziato nel atto del compromesso o dopo che il compromesso non è fatto sopra un'affare già in appello, o ricorso civile, mentre allora la sentenza è inappellabile, o definitiva ( Cod. di proc. 1010.)

Quando vi è luogo all'appello dello sentenze compromissarie, si porta innanzi a' tribunali di prima istanza, per le materie che senza il compromesso sarebbero state, o appellabilmente, o inappellabilmente di com-

Pigeau T. I.

petenza de' Giudici di pace. Cod. proc. 1023. E' d'avanti le Certi di appello per le materie che come sopra sarebbero state di competenza de tribunali di prima istanza. (ivi) Dell'appello, e sue regole si trattera

nel lib. 2. part. 4. di quest' opera.

Se l'appello non è ammesso, l'appellante è condannato a un ammenda di cinque franchi, se resta perdente al suddetto trihunale di prima istanza ( 171. 1025), e di dieci se perde dinanzi la Corte di appello. ( ivi . ) (26) . -

IL RICORSO CIVILE, Vedasi cosa è al lib. II. parte IV. I termini le forme e i casi ove tra luogo e che vi sono indicate per le sentenze de' tribunali ordinarj, sono applicabili ai giudicati compromissari ( 1026)

Solo dei mezzi di ricorso civile accordati dalla legge contro le sentenze ordinarie. bisogna toglierne due, che non possono essere proposti contro i giudizi compromissari. Il primo è l'inosservanza delle consuete forme, se le parti hanno nel compromesso come ne aveau diritto lasciata la facoltà agli arbitri di non seguirle (1009, 1027.).

Il secondo, se è stato pronunziato dagli arbitri sopra cose non domandate; (1027) allora come si vedrà in breve, vi è luogo a chiedere la nullità dell' atto qualificato come sentenza arbitraria. Il ricorso civile qualunque sia il mezzo impiegato contro la

<sup>(26)</sup> Il termine ad appellare, le regole sull'osociazione pre-visoria, sona pamuni si alle cause civili, che al Compra-messo Codice di procedi S. 1024, 1025. Commaille pro-cedure tom: 3, pag. 588.

decisione compromissaria; si porta dinanzi al tribunale, dove si porterebbe l'appello, se avesse luogo. (1026) Vedansi sopra le regole su tal proposito.

3. La Cassazione. Il ricorso in cassazione non si da mai contro la decisione pet se stessa compromissaria ma solo coutro le sentenze e decreti progunziati sopra affari che siano in appello, o in ricorso civile.

( 1028. ) (27)

Per esempio, mi appello dalla decisione pronungiata contro di me dagli arbitri, oppure fo uso del ricorso civile contro la suddetta decisione; se il tribunale rigenta il mio appello o il-mio ricorso civile, potro ricorrere alla Gassazione, e e questi dichiara che il mio appello o ricorso civile erano ben fondati, il decreto di non ammissione sarà cassato come contrario alla Legge. Ved. lib. II. parte IV. cosa è la Cassazione.

4. L'OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DI ESC CUZIONE: Si è detto di sopra, che la decisione degli arbitri non acquista la forza escettiva, se non in virtà dell'ordinanza del Presidente del tribunale competente. Ha luo-

go ne seguenti casi,

Primo caso. Se la sentenza compromissaria è stata emanata, senza che esista un

effettivo compromesso (1028.).

I sedicenti arbitri mancanti del mandato delle parti, non avevano facoltà di pronunziare sulle loro differenze.



<sup>(27)</sup> Commaille ( de la procedure tom, 3. pag. 393.) due che la rinunzia all'appello porta implicitamente anche la rinunzia al trorso in Cassazione.

Secondo. Se la sentenza suddetta oltrepassa i termini del compromesso. (ivi) . Per esempio, se data facoltà agli arbiti di pronunziare sul semplice possesso di un credità pronunziassero sulla proprietà. Ciò sarebbe un pronunziare fuori de' termini del compromesso, e non osservare nell'instruzione le formalità convenute dalle parti .

Terzo. Se la sentenza, è stata proferita sopra un compromesso nullo di sua natura ( Cod. proc. 128. 2 ) come se stipulato mediante privata scrittura, l'atto non facesse menzione che ne è stato fatto il duplicato, (Cal. Civ. 1325) o fosse compromesso sopra un legato di alimenti. (Cod Proc 1004.) In tutti questi casi, ed altri consimili, il compromesso si considera come nullo e non sussistente .

Quarto. Se il termine fissato dal compromesso o dei tre mesi qualora le parti non ne hanno stipulato un più lungo, era spirato innanzi che fosse pronunziata la sententenza arbitrarle ( 1028.)

Quinto . Se è stato emanata la sentenza solo da alcuni arbitri non autorizzati a giudicare in assenza degli altri. (1028. 3.)

Sesto. Se il terzo arbitro, chiamato per dare il suo voto definitivo a motivo della parità de' voti degli altri, ha pronunziato senza prima conferire con essi (1028. 4.) a meno che non sieno stati preventivamente intimati ad adunarsi a tal' uono ( 1018.) vi sarebbe ugualmente luogo a domandarela nullità della sentenza emanata dal terzo quando non fosse conforme almeno ad uno de voti degli altri arbitri. Quaudo le parti, stipulano un compromesso, convengono tacitamente, che tutti i punti non regolati da loro lo saranno dalla legge sui compromessi, ed in conseguenza il terzo non pronunziera un voto a parte, ma si unirà ad uno di quelli de' primi arbitri. Giudica fuori de' termini del compromesso, se non si appiglia a uno di questi pareri, o la sua decisione è nulla,

Settimo Se gli arbitri hanno pronunziato sopra cose non domandate ( 1028.5.) per esempio, se avessero pronunziato sugl' interessi di una domanda quando l'istanza solo verteva sull'oggetto principale. Ma allora non vi sarebbe nullità, che per la parte della sentenza concernente l'oggetto non

domandato.

L'opposizione può formarsi innanzi l'esecuzione per prevenirne gli effetti Si cita l' altra parte per sentir dichiarare, che attèsoche la decisione compromissaria è nulla, per questo motivo; sarà ammesso l'opponente a far la sua istanza, e clò facendo la suddetta decisione sarà dichiarata nulla.

to Si può eziandio formare l'opposizione nell'atto dell'esccuzione mediante una dichiarazione fatta sopra l'atto dell'intimazione che fa l'usciere, o sul processo verbale di gravamento, carcerazione o altre esecuzioni consimili, nel modo che dall'artic. 162. vien permesso per le opposizioni alla sontenza emanata in contumacia contro una delle parti mancante di avouè salvo il citare in seguito per

essere ammessa in qualità di opponente, come prescrive il suddetto articolo, senza però essere obbligati a farlo dentro gli otto giorni prefissi dall'artic. suddetto, mentre la legge essendo rigorosa per gli enunciaticasi, non deve estendersi a quelli, che non vi sono precisamente espressi.

In fine si può formare l'opposizione dopo l'esecuzione incominciata; ma non mai dopo che si è lasciata consumare senza aver fatte le necessarie proteste attesochè avendola sofferta senza reclamare, si suppone, che vi si sia aderito. Lo e altrimenti quando vi sono le proteste. Spetta al Tribunale, che ha ordinata l'esecuzione il giudicare sull' opposizione (1021. 1028.)

XIX. Del compromesso per mezzo di carta

di procura . Il compromesso tal quale lo abbiamo spiegato ne' precedenti numeri, è certamente preferibile alla procedura davanti i tribunali . Le passioni di quelli che vi acconsentono non sono punto in lotta. Il pubblico non è sestimone delle discussioni delle parti; infine l'instruzione dell'affare progredisce a lor talento e può variare secondo quel che credono convenevole. Frattanto per quanto semplice sia il compromesso, esige delle formalità ed una certa instruzione qualunque . Dall' altro canto la decisione degli arbitri, deve essere registrata, depositata nella cancelleria, emologata; in seguito è soggetta o all'appello, o al ricorso civile, o alla cassasione, o all' opposizione. Evvi un mezzo

più semplice di giungere ad ettenere l'istesso intento, e di scausare tutti gl' inconvenienti del compromesso; ed è il seguente

Le parti fanno tra loro o separatamente, o con atto rogato dal Notaro, o conprivata scrittura una procura in bianco, contenente la facoltà di transigere sopra nga tale, o tale difficoltà da essi espressa.

Questa procura vien conseguata a uno, o più arbitri onesti ed illuminati i quali estendono la transazione per mezzo di atto pubblico, o privato. Fatta questa transazione, vien sottoscritta dagli arbitri, se sono dessi, che sono stati costituiti mandatari, o dai mandatari qualunque sieno, ed allora la transazione è perfetta,

Si comprende al primo colpo d'occhio la superiorità, che ha sull'altro modoquesta forma di compromesso ( se però può
così chiamarsi la specie di mandato, che
quivi viene indicato ). Non si trae seco
verun imbarazzo ne alcuna difficoltà, riunendo in una parola i vantaggi del compromesso a quelli della transazione. Noni
dimeno non essendo senza inconvenienti,
stimiamo bene l'indicarli.

Primieramente il consueto compromesso è irrevocabile, se ciò non ha luogo per consenso delle due parti: Il compromesso all'opposto sotto l'aspetto di procura è revocabile per la volontà di una sola delle parti allorche titira, e revoca il mandato da esse fatto per transigere, giacche il mandato è sempre revocabile (Cod. Civ. 2004.).

In secondo luogo il compromesso non và a terminare con la morte delle parti se tutti i loro credi sono maggiori, quando che il mandato termina sempre con la morte del mandante (ivi. 2003.)

Tocca alle parti a mettere in bilancia questi vantaggi e questi inconvenienti, ed a regolarsi a norma di quello, che giudi cheranno più conveniente.

# TITOLO V.

DEL PRELIMINARE DI CONCILIAZIONE

I. Affari ne' quali è necessario il preliminare di conciliazione.

Affari ne quali non è necessario.
 Davanti a qual Giudice deve esser fatta la conciliazione.

IV. Fermalità, e contempto della citazione. V. Termine della citazione.

VI Quello che ha luogo se le parti non compariscono.

VII. Ciò che ha luogo se le parti compariscono. VIII. Quali sono gli effetti del preliminare di conciliaziona. IX. Se il preliminaro di conciliazione cade in pevenzione.

Il preliminare di conciliazione, stabilito nel 1790, è uno de mezzi di prevenire le contestazioni, attesoche ha per oggetto il conciliare le parti ed in conseguenza impedire ad esse il litigare (28). I. Affaril ne quali è necessario il preliminare

di conciliazione.
Bisogna, che l'affare offra le cinque
seguenti condizioni, onde necessario divenga al tentativo di conciliazione.

(28) La conciliazione è l'ufizio privativo dei Giudici di Pace, i quali come vedremo non fanno in siò la figura di Giudici, e perciò la conciliazione non forma procedura. Prima condizione. La domanda deve essere principale ( Cod. proc. 48. )

che introduce una contestazione a diversità della domanda incidente, che è quella che vien formata durante il corso di un affare, e che lo interrompe. Per esempio, Pietro fa istanza per la condanna al pagamento di una somma di 600 franchi contro Paolo, a cui ha prestata una tal somma; ecco una domanda principale. Paolo domanda la compensazione di un obbligazione fatta in suo favore dal padre di Pietro, di cui questi è erede; ecco una domanda incidente.

Il preliminare non è necessario, che per la domanda principale, ed in verun

modo per l'incidente.

Seconda condizione. La domanda esser deve introduttiva di un'istanza. (48.).

Una tal condizione sembra a prima vista, che si confonda con la precedente; ma con un poca di attenzione, si ravviserà facilmente, che vi differisce. Ogni domanda principale non è un introduzione d'istanza. L'intervenzione di un terzo in causa (intervenzion) per esempio, che è una domanda principale in quanto all'interveniente; la garanzia, che lo è similmente in quanto al garantito, non sono introduzioni d'istanza, sebbene domande principali. Non è dunque necessario, che queste domande, ed altre secondario sieno precedure dal tentativo di conciliazione. D'altronde l'art. 49. 3, del Codice di Procedura civile con-

tiene un espressa disposizione per la garanzia e l'intervenzione di un terzo a causa.

Terza condizione. Le parti devono essere capaci di transigere (48.) (29). La conciliazione è una vera transazione, ed altrettanto più sacra in quanto, che ha luogo davanti un pubblico Ministro. E' d'uopo dunque, che quelli che devono cercare di conciliarsi, abbiano il potere di disporre de gli oggetti su' quali vogliono transigere (veggansi sopra quali persone possono transigere.)

Bisogna frattanto osservare, che vi sono molte persone alle quali la legge ha permesso di transigere sotto certe formalità, e non ostante non sono sottoposte al preliminare di conciliazione. Sono questo:

r. Le Comunità .

2. I pubblici stabilimenti.

3. I minori, e gl'interdetti.

Sebbene queste trè specie di persone possino transigere, adempiendosi da quelli

<sup>(</sup>as) La donna maritata, e separata di corpo (ii che norta anche per necessità a suprazione dei beni Cod.cir., 5. 51.7), per stare in giudizio deve Iursi autorizzare Part. t. titi\(^2\), apr. 5. art., 9. La conciliuzione non seneudo un giudizio deve Iursi autorizzare Part. t. titi\(^2\), apr. 5. art., 9. La conciliuzione non seneudo un giudizio, a la donna allora avendo la libera amazinistrazione de la limitata delle azioni contro il Marito non per separati, giacchi liguizio di reparazione qui si stippone perfecionate, e sarchbe esente dalla concilizzione Cod. di proced. art. 48. 7.; in apr. altre contextazioni che venissero in seguito, possa sperimentare la conciliazione. Ma que unissero in seguito, possa sperimentare la conciliazione. Ma que unissero in seguito, possa sperimentare la conciliazione. Ma que unissero in seguito, possa sperimentare la conciliazione della consecue della concentrata della conciliazione della conciliaz

che sono incaricati ad invigilare su i loro diritti, ad alcune formalità (Ved. so-pra) contuttociò la Legge ha creduto dovor dispensarle dal preliminare di conciliazione (400). Il motivo di que sta disposizioni si è, che si richiederebbe troppo lungo tempo per rivestire la transazione stipulabile dinanzi al Giudice di pace, di tutte le necessarie formalità; che resterebbe intralciato il corso della giustizia; e tal tentativo diverrebbe allora piuttosto nocivo, che vantaggipso.

Quarta condizione: Bisogna che l'oggetto della domanda possa esser quello di una transazione (48.).

Quinta condizione. L'affare deve essere di prima istanza; (\*481)

Perciò il tentativo non è necessario.

1. Per le domande, che si fanno dinan-

1. Per le domande, che si fanno dinanzi al Giudice di pace.

a. Per quelle direttamente presentate a una Corte di appello, sebbene l'azione sia principale: per esempio nel caso della disapprovazione ( désaveu) contro un procuratore ( Avoué) della suddetta Corte di appello (356.) della terza opposiziono (tierce-opposizion) ( 475.) a una sentenza della medesima, di un atto di reclamo, o accusa contro un Giudice (prise à partie) ( 509.) In tal guisa ogni volta che un affare contene le sovrindicate cinque condizioni, per regola generale è necessario il preliminare di conciliazione; ma ad una tal regola, la legge ha stabilite diverse ecczioni, che formano l'oggette del seguente numero.

II. Affari dove non è necessario il prelinitnate di conciliazione

Questi affari sono.

1. Quelli che interessano o lo Stato (Cod. Proc. 49. 1.)

2. O il demanio ( ivi. )

3: O le Comunità . ( ivi . )

4. O un pubblico stabilimento ( ivi . )
5. O de' minori, o degli interdetti. Si

a veduta di sopra la ragione di queste cecezioni. Quelle persone, o coloro, che' le appresentano, non potendo transigere senza delle lunghe formalità, sarebbe un intralciare il corso della giustizia l'esigere un preliminare che porterebbe la cosa in lungo, e vertebbe lis tal maniera a distraggere il benefizio del preliminare di conciliazione, oggi.

In sequela di questi motivi, che hanno dettate le suddette eccezioni, e specialmente l'ultima, devesi dire, che sebbene la Legge abbia dispensati dal proliminare di conciliazione in generale i minori; non ostante una tal dispensa non è in niun modo applicabile a' minori emancipati per gli oggetti de' quali possono disporre, mentre potendo transigere su tali oggetti senza formalità ( Vedi sopra ) niente si oppone alla conciliazione, che non è che una transazione (30.).

<sup>(3</sup>o) Veili nota 14, pag. La donna maritata (aslvi i casi rai quali può transigere sola ) può citarsi in conciliazionin quali può transigere sola ) può citarsi in conciliazionin unitamento ali marito, perche con esso può transigere ;
purchò tono si tra ti di fanto dotale, o altre case, per cui
vi voglia l'intervento del Ministero pubblico Cod. di Procedura (5, 35, 6).

6. Le domande intentate da l'curatori alle successioni vacanti o contro essi. (207) Un curatore a una successione vacante, non ne è il proprietario, e non può in conseguenza conciliarsi, perchè il conciliarsi è un transigere, ed il transigere è un alienare.

Per l'istessa ragione gli eredi beneficiari sono dispensati dal preliminare di conciliazione, non essendo che amministratori ( Cod. Civ 803. 804. ) (31.). D'altronde l'artic. 814. del predetto Codice Civile gli assomiglia ai curatori alle vacanti successioni. La conciliazione non è che un abbandono di diritti, ed in conseguenza un alienazione. Ora per l'alienazione (de' mobili e degli stabili, le leggi hanno prescritte delle formalità agli eredi beneficiari (ivi) 805. ed il ( Codice di Proced. 987. ) onde perderèbbero questa qualità, trascurando queste formalità ( Cod. proc. 988. ) Devesi dunque concludere, che sono dispensati dal preliminare di conciliazione :

7. Gli affari, che esigono celerità (49.

Quello che ha il conulente Giudiciario non potendo transigere, non può conciliaris; deve perciti esser citato, e companios assema col consudente. Quelli che sono sotto companios del consudente. Quelli che sono sotto terdetti, niè nottoposti ad un Giuntanio de qui parabili a questi til codice osigo per i loro atti, la pura assistenza del consulento, che serre ad integrare la loro persona. Così iloro affri non sono di natura di quelli, che devono comunicarsi al Ministero Pubblico, secondo il Così, di Procedt, S. 35, 6, et abbis. con hal cosminente sono assegnate lo stesse regolo del Curatore, vedani cod. civ. 5, 513, (3) Vedani sopra nota 2, 1, e nota 14.

In tal guisa tutte le volte che si dec formare una douganda, che esige una pronta interposizione per parte della giustizia per esempio di escenzione provvisionale di un titolo esecutorio sulla restituzione di un oggetto la cui restituzione è urgente, come sarebbe la carrozza di un viaggiatore, o di un vetturino ec., si è dispensati da un

tal preliminare.

Ma una tal dispensa non riguarda, che la domanda provvisionale; quando l'istessa al principale, vale a dire quando l'istessa domanda è formata secondo le regole, é dentro i consueti termini, allora si ritorna al principio generale, e l'eccezione non ha il suo effetto; attessenhe à termini dell'articolo 800, del Codice di procedura civile, la decisione di un Giudice; sopra un caso urgente, non arreca verun pregiudizio al merito principale dell'affare.

8. Le domande in intervenzione. (49.3.) (o comparsa in causa di mn terzo). Due casi possono distinguersi nell'intervenzione.

Il primo quando l'interveniente si presenta nella contestazione per sostenere una delle parti contro l'altra. Io ho venduta una casa a Paolo, che è molestato da Luigi; io posso intervenire per difender Paolo dalle molestie di Luigi, avendovi il mio interesse, mentre sarei obbligato a garantic-Paolo, se soffrisse evizione nella proprietà della casa.

Il secondo caso è quando l'interveniente intraprende a far contro a due parti che litigano tra loro. Per esempio Carlo mio affittuario è molestato da Giovanni perchè si dimetta dal possesso di un oggetto che entra nel suo affitto. Egli si diende contro questa domanda, come proprietario schbene non sia che un semplice, e precario detentore. Io intervengo, e dirigo la mia azione contro Carlo, e Giovanni, perchè è mio interesse, che nè la domanda dell'unq nè la difesa dell'altro venghino ammesse.

Si potrebbe credere, che in questo secondo caso il preliminare fosse necessario, poichè la pretensione dell'interveniente è come una domanda principale, e suscettibile di conciliazione. Ma la legge non ha fatta alcuna distinzione, dispensando dal preliminare tutte le domande d'intervenzione, perchè impedirebbe il corso dell'istan-

za principale.

9. Le domande di garanzia (Cod. proc. 49. 3.) (33.).

<sup>(33)</sup> Se però uno volesse usare di un diritto contro un garante, dopo che è spirato il termine, o per esigere di esso ciò, a cui uno è stato condannato; non potendi

Si è veduto di sopra, che le domande di garanzia, e quelle d'intervenzione, erano dispensate dal preliminare di conciliazione, perchè non erano introduttive d'istanza. La legge dunque avrebbe potuto dispensarsi dalla disposizione espressa nell'artic. 40. §. 3., tuttavia essa ha creduto dover toglier di mezzo ogni difficoltà.

10. Le domande in materia di commer-

cio ( ivi §. 4. ) (34.).

Gli affari di commercio esigono, superiormente a tutti gli altri, una pronta interposizione per parte della giustizia. Per il credito che lo sostiene, per la pronta circolazione, che produce, e per la buona fede che no è l'anima, ne verrebbe il più grande inconveniente del caricare di formalità i semplici affari ad esso spettanti.

Si noti, che la legge (ivi) dispensando in generale le domande in materia. di commercio dal preliminare di concilizzione, poco importa, che gli affari di tal natura sieno portati davanti a un tribunale di commercio, o di prima istauza. La regola è generale per ogni materia di commercio; e dall'altro canto la ragione, che l'ha dettata, è applicabile all'uno, ed all'altro caso.

Le domande di remissione in dibertà. (ivi §. 5.) Quando si tratra della libertà di un cittadino non vi è da perdere

si altera più usirlo al Giudizio principalo, ma avendo luoga l'azione recursoria, e muova, bisognerebbe avanti citaro in conciliazione. Le page questions pag. 96. (34) Vedi Codice di commercio, art, 631, 632, e 633, 634,

un momento. Ogni istante di ritardo è pregiudicevole.

12. Le domande di scioglimento di sequestro, e opposizione (ivi) ( maén·levée de saisie, ou opposition ) che esigono sem-

pre celerità .

13. Quelle di pagamento di pigioni, ashtti, o arretrati di vendite, o pensioni ( ivi ). E cosa urgente per quelli che formano simili domande, di vederle prontamente decise, mentre tali oggetti riguardano gli alimenti (35).

(35) Il credito di frutti sul prezzo di fondi fruttiferi venduti con riservo di dominio, che sono dovuti per legge anche non convenuti, e sanzionati dal Cod. Civ. S. 1652.; pare che essendo un diritto certo, non possa formar soggetto di una transazione, e che quello che sia munito di istrumento in forma autentica, ed esecutoria non abbia per esigerli bisogno di citazione in conciliazione; servendo l'epoche sissate nell'istrumento per i pagamenti, a far subito la liquidazione. Per la cui facilità si può reputar liquido, secondo le note regole L. ult. S. 1. cod. de compensat. D' Agar novueau Ferriere mot compensation tom. 1. pag. 399. S. Il faut ec. Se pure della concilizione non voglia servirsi per evitare la prescrizione quinquennale, che potrebbe soffrire in ordine al Codice Civile §. 2277. E sebbene di ciò il codice non parli espressamente, sembra che possa regolarsi come le responsioni degli affit-ti. Vedi anche nota 32.

Sembrerebbe pure che le stesse regole applicabili fossero ai frutti dei capitali prestati con atto autentico, ed esecutorio ( vedi sulla tassa legale approvata , la legge de' 3. Settembre 1807. Bullettino 19.). Non è qui luogo di dimostrare, che anche quando le oscure idee di economia, la troppo scrupolesa applicazione che si faceva di leggi canoniche nate in tempi, nei quali ignoto era il cambio, e l'uso delle Enfitensi, traeva un utile dalle sole terre, auche, dissi, in mezzo a quelle tenebre sorsero Autori classici, ed Ecclesiastici, che del denaro parlarono non come cosa sterile, ma come un' istrumen-

to, il cui uso meritusse un prezzo, come con dettagliata critica ce ne fa fede Niccola Broederson di Leida nel suo trattato de usuris licitis, et illicitis impress. nel 1746., e il contemporaneo Scipione Maffei nel trattato dell'impiego del denaro lib. 1. cap. 6. lib. 2. per tot. . e lib. 3. cap. 2. Ma dopo che Smith, e altri ottimi Scrittori , emancipatisi dalle sette dei così detti Economisti, Commercianti etc. nelle quali lo spirito di partito inca-tenava le opinioni, gipuscro a discutere le inaterie economiche per principi; Oggi che rese più chiare le idee o più giusti i raziocini sui vantaggi, e ajuti reciproci che si prestano fra loro l' Agricoltura, le arti, e il commercio, è più facile il conoscere la forza, e la natura dei Paesi onde facilitarne la ricchezza; sarebbe un errore troppo grossolano il chiamare sterile il denaro, come non si chiama sterile ne un campo, ne un vascello, ne " una macchina , quando posto in attivita presta un servizio, e coopera con l'uomo ad un lavore, e quindi ad una produzione, e così merita un prezzo per il suo uso . Say traité d' Economie politique tom. 2. lib. 4. cap. 14. pag. 275. per tot., e le Comte de Lauderdale Recherches sur la nature et l'origine de la richesse po-litique cap. 3. §. 3. pag. 113. 118.

Queste riflessioni, che forse a taluno sembreranno estranee, portano però a concludere, che il frutto dei capitali prestati, può essere giusto, o per lucro cessante, o per nolo della materia prestata, senza confondere mai l'abuso con l'uso, l'usura col cambio, e che deve riguardarsi come figlia di buone vedute in economia, la legge, che in vari luoghi d'Italia, e in specie in Toscana, paese industrioso, e fertile, riguardava co-me mercanti tutti i cittadini, onde deviare delle censure contro gli imprestiti, e permetteva a tutti l'imprestare sotto la figura di cambio. E perciò il frutto del denaro prestato riguardar pure si potrebbe, e regolaro come si fa delle pigioni di una casa, dei noli di una macchina, di un cavallo. Portalis nel suo discorso riportato nel 1. tomo delle Pandette Francesi, fra le belle massime che su tale teoria sviluppa a pag. 333. si esprime - ivi - L' argent est le signe de tous les valeurs; il procure tout ce qui donne des profits, ou des fruits : pour-quoi donc celui qui a besoin de ce signe, n'en payerait - il pas l'usage, comme il paye l'usage de tous

Queste spese sono anticipazioni da essi fatte. Ne soffrirebbero del ritardo, e sarebbero distratti dalle loro funzioni.

15. Le domande formate contro più di due parti. ( ivi . §. 6. ) E' difficile, e rara cosa il poter conciliare due parti; anche più il conciliarne tre, e per una ragione più forte un maggior numero. La conciliazione diventa allora quasi sempre impossibile.

La dispensa ha luogo anche nel caso, in cui le parti contro cui si attita, hanno lo stesso interesse; ( ivi ) come se io formassi una domanda contro diversi eredi di un medesimo individuo sella mia qualità di creditore dell' eredità ad essi pervenuta. Evvi l' istessa ragione per questo caso, quanto pel precedente.

17. Le domande di verificazione di scrittura, o di firme (Cod. Proced. 4,0,5,2.) spesso si formano delle domande per ottenere una sicurezza di più ottenendo un ipoteca giudiciaria a' termini dell'artic. 2123. del Codice civile. E per giungervi al più presto, il Codice di procedura (artic. 193.) accorda la facoltà di citare col solo termine di trè giorni. E' massimo interesse per

les obiets dont il a besoin! à l'instar de toutes les Autros choses, l'argent peut être donné, preté, loué, vendu. La vente à fond perdu est une alienation; le prêt à interêt est un acte de louge; l'usage grabit que l'on céde d'uno somme d'argent, est un simple prêt; la liberalité sans stipulation d'interêt, et sans espoir: de retour, est un don. Ce don, et le prêt sont des actes généreux, mais le Louage, et l'aliénation no sont point des actes injustes.

l'attore di non perder tempo nella sua procedura; altrimenti correrebbe rischio di vedere diminuire la sua sicurezza sia per il fatto del suo debitore, sia per la più sollecira diligenza di altri creditori che prendino iscrizione.

17. Le domande di disapprovazione. (Cod. di proced. 49. § 7. ) (désaveu).

Queste domande sono quasi sempre incidenti, (354.) ed in conseguenza non soggette alla conciliazione (48.) Ne' casi medesimi ne' quali sono principali, giova al pubblico interesse, che vadino tosto in Tribunale somiglianti azioni, affinche se l'infiziale ha commesso qualche sbaglio, o per isciocchezza, o delittuosamente possa essere punito secondo la gravità de' casi, o la natura delle circostanze (360.) e per tal motivo queste domande devono esser comunicate al pubblico ministero. (ivi. 359.)

18. Le domande pel regolamento de'

Giudici (49. §. 7.) ( réglement des Juges ),

sia destinazione del tribunale competente.

19. Quelle di remissione al suo foro

competente ( ivi . ) ( renvoir ) .-

In questi due casi, l'istanza è di già incominciata, ed il preliminare di conciliazione, se è necessario, ha dovuto già aver luogo.

20. Le domande di reclamo, o accusa contre i Giudici. (ivi.) (prise à partie).

Un Giudice superiore non può essere in veruna maniera citato davanti a un Giudice inferiore. E' anche vantaggioso pel pubblico bene, che un fonzionario non pessa transigere sulla sua prevariezzione. Se egli è colpevole deve esser punito. Una transazione di tal natura sarebbe dall'altro canto totalmente nulla. (Cod. civ. 2046.)

21. Le domande contro un sequestrario.

(Cod. di proc. 49. § 7. (tier-saisi) Un sequestrario non è parte principale in causa perciò in quel modo, e sopra qual cosa potrebbe conciliarsi? Un esempio ci porrà pienamente a portata di ciò. Paolo mi è debitore di 600 franchi. Giunge a mia notizia, che Carlo suo locatario gli deve l' istessa somma , per il che sequestrò tal somma nelle sue mani, lo citò in seguito perchè confessi di esser debitore di Paolo della suddetta somma, e per far dichiarare che la passi nelle mie mani. Facil cosa è il concepire come per parte del sequestrario à cui è stata fatta la staggina, non vi è luogo alla conciliazione, nè vi è motivo di contestazione con esso, che in fondo non è, che un testimone obbligato a dire la verità,

2.2. Le domande che hanno luogo nella procedura delle esecuzioni (sur saisies) (ivi) Quando evvi un escouzione, non vi è più luogo a ventilazione di atti, mentre non può farsi, che in vigore di una scurenza o di un atto esceuzione; e se le difficoltà che premuove il debitore soggette fossero al proliminare di conciliazione, egli ne susciterebbe con somma facilità affine di porte degli ostacoli all' ese-

cuzione.

23. Le domande in seguito di offerte reas li. ( ivi ) Se le offerte sono state ricusate . è una manifesta prova, che le parti non hand

no potuto conciliarsi .

24. Quelle sulla restituzione, e comunicazione de' titoli, o documenti. (ivi) Tali domande soffrirebbero per il minimo ritardo, e il preliminare di conciliazione, nè arresterebbe il corso.

25. Le domande di separazione di beni . ( ivi. )

Ogni volontaria separazione di beni è nulla, ed il reo convenuto non può permetterla . ( Cod. civ. 1443 ) Il tentativo di conciliazione sarebbe inopportuno in simili azioni A tal uopo la Legge le ha dispensate.

L' istessa cosa è delle separazioni di corpo. In tal caso il Presidente del tribunale civife, che deve giudicare della domanda diviene il conciliatore ( Cod. di proc. 878. ) Se a lui non riesce di conciliare i conjugi, gli rimette direttamente al tribunale, secondo le solite formalità, ma senza che vi sia di bisogno di preventiva citazione davanti l' ufizio di conciliazione: (ivi)

Questa spiegazione dell' artic. 878. sembra contraria al senso litterale del medesimo; che dice, che se non riesce al Presidente di riunire i conjugi, emanerà un ordinanza esprimente,, che non avendo potu-27 to conciliare le parti , le rimette a farsi , far giustizia senza citazione preventiva , davanti l'ufizio di conciliazione , ,

Tuttavia, chinnque vorrà far riflessio-

ne sull' oggette di tal disposizione, comprenderà bene, che la virgola apposta dopo la parola preventiva, che non eravi punto nel progetto della commissione, vi si trova ner errore di stampa, e che non devesi concludere, come pare che porti il complesso dell' articolo, che si debba ricorrere al Giudicei di pace. Di fatti il preliminare di conciliazione sarebbe inutile, ed anche inopportuno, allorche il Giudice civile, Giudice superiore al Giudice di pace, ha di già fatto l'ufizio di conciliatore D' altronde la Legge (49. § 7.) dispensate avendo le separazioni di beni dalla conciliazione, come mai l' avrebbe ammessa per quella de' corpi, che trae sempre con se la separazione de' beni ? ( Cod civ. 311.) Se queste ragioni non sembrassero convincenti, una semplice occhiata che si dia ai motivi della Legge, terminerà di dissipare tutti i dubbi .

"sodisfatto, se non si procedesse quivi at mezzi di conciliazione, come nelle cause e ordinarie. E in questo caso necessario, per la gravità delle circostanze, un magistrato più eminente per esercitare il mismistero di pace e di conciliazione, e quesso è il Presidente medesimo del tribuna le indicato dalla Legge.

"Non si potra dal primo istante din rigersi che a lui, ed egli dovrà ascoltan rei conjugi ... I conjugi saranno tenuti n a comparire in persona, ed egli procuren rà di riunirli ...

٠

"Se non riesce in questo nobile tentantivo, e dopo che avrà destinata la casa, nin cui la moglie potrà ritirarsi provvisionalmente, la procedura riprenderà il suo nocorso. "

.... Il preliminare di conciliazione non è una procedura, come si vedrà in appresso; onde hisogna concludere, che le domande di separazione di corpo, sono dispensate da

tale preliminare.

. L'istessa decisione milita per il divorzio. Dicendo la legge, che vi sarà proceduto a tenore di quanto vien prescritto nel Godice civile (Cod di proc. \$81.) e questo. Godice civile determinandone le formalità, e non esigendo punto il preliminare di conciliazione, quantunque entri nei più minue ti dettagli sulla procedura del divorzio medesimo, e considerando all'opposto il Gindice civile, come conciliatore nato, sopra un istanza tanto importante, (Cod. Civ. 287. 230.) ne segue, che la citazione al tribunale di pace è inutile per l'azione del divorzio.

26. Le domande sulle curatele, e tute-

le . ( Cod. di proc. 49. §. 7. )

Siccome sulle nomine, scuse, destituzioni, di tutore, l'interesse del pupillo, che sopratutto si deve considerare quando si tratta di tutele, allontana ogn' idea di conciliazione; se il tutore è colpevole, e se allegia delle false scuse, spetta alla giustiria il decidere, ed al pubblico ministero a difendere la causa del minore. 27. Infine tutte le cause eccettuate dalle leggi. (ivi) Queste cause sono esplicite o

implicite.

Esplicite, allorchè la legge ha una disposizione formale come nell'artic. 885, del Cod. di proc., che dispensa i tutori , i tutori surrogati, i curatori, ed i wembri del consiglio di famiglia, che vogliono ricorrere contro una deliberazione presa in detto Consiglio, dalla necessità della conciliazione.

Impticite, allorche la legge ha accordata la dispensa dal preliminare di conciliazione, ma senza esprimersi direttamente. Tasli sono tra le altre quelle, di cui abbiamo parlato di sopra (6.) relativamente agli eredi beneficiari, e (25.) Indichercomo tutte queste cagioni di dispensa a misura che ci si offirianno sotto gli occhi relativamente al divorzio.

III. Davanti a qual Giudice dee farsi la

Ecco cinque regole.

La prima: se l'azione è personale il reo convenuto, deve esser citato in conciliazione davanti il Giudice di pace del suo domicilio. (Cod. di proc. 50. §. 51.)

Seconda: Egualmente si porta al Giudice del Dominio se l'azione è reale, (ivi.) a differenza della domanda medesima, che come vedremo in appresso (ivi 59.) deve in materia reale esser diretta davanti il tribunale della situazione dell'oggetto litigioso. Il motivo di questa differenza è, che per la conciliazione, si presume, che il Giudice

della persona, concepirà meglio l'affare di un Giudice lontano al quale le parti sono spesse volte del tutto quasi incognite. Se l' azione è mista, è sottoposta all'istessa regola, attesochè l'azione mista è a un tempo istesso reale e personale.

- Terza. Ne'casi summentovati allorche l'azione è reale, personale, o mista, se vi sono due rei convenuti; la domanda deve esser fatta davanti il Giudice di uno di essi, ad elezione dell'attore. (ivi 50. § 1.)

Questa regola riceve la sua applicazione tanto che i rei convenuti sieno solidali, oppure non lo sieno. La legge non vi fa

vernna distinzione.

Quarta. In materia di società fuori che di commercio, e finche esiste; il reo convenuto deve esser citato in conciliazione, davanti il Giudice del luogo, dove è stabilita la società. (ivi § 2.)

Le società suddette sono quelle delle quali si parla nel Codice Givile artic. 1832.

e seg.

Dove la società è stabilita, vale a dire nel domicilio di essa, e nel easo in cui non avesse una stabile situazione nel domicilio

di quei che la compongono.

Finchè esiste, ed anche dopo, se si tratta della garanzia delle porzioni tra i condistidenti, o delle domande di rescissione delle divise fra i componenti, la società; poi che l'artic. 1872. del Codice civile rende comuni alla divisione tra i socj le regole, e obbiigazioni risultanti dalla divisione tra i

coeredi; e l'artic. 822 del predetto Codice attribuisce al tribunale, che ha decise della divisione, la cognizione delle difficoltà, che possono derivarne.

Quinta. In materia di successione, divisione, disposizioni per causa di morte, la citazione deve farsi davanti il Giudice di pace del luogo dove è aperta la successione (ivi 50. § 3.) analizziamo questa regola.

n. Se si tratta di domande tra gli eredi, come per esempio di rendimento di conti, allorche uno di essi ha amministrati gli affari della successione, si deve andare davanti il Giudice di pace del luogo dove è aperta la successione.

2. Se vi è stata una donazione universale (nel caso in cui viene autorizzata dal Codice civile 1084, 1085.) militano le istesso regole mentre, i donatari universali sono riputati eredi; loco haeredis sunt.

Ma la regola non si applica, che fino alla divisione inclusivamente (God. di proc. 50. § 3.) dopo si ritorna alle consuete regole; i coeredi ed i donatari universali sono riguardati come persono estrainee, quando che non si trattasso o di garanzia, o di rescissione. In tal caso a tenore di quanto si è veduto, la citazione deve esser fatta davanti il Ciudice di pace del luogo ove, si aperso la successione. (Cod. civ.322.)

3. Nel caso di disposizioni per causa di morte.

Se i legatari sono universali o a titolo universale, sono dessi considerati come eredi, laonde la citazione deve similmente esser fatta davanti il Giudice di pace del luogo dell'aperta successione. L'istessa regola si
osserva quando si tratta di domande relative all'esecuzioni testamentarie come a dire
di assegna di legati. Col. di proc. 50 & 3.)

Se inlegatari sono particolari e si tratita di domande relative all'esceuzione de lovo legati; e consegna de' medesimi, maavanti allo stesso Giudice. (ivi) E'l'istessa segue per le domande tra loro, come se un istesso oggetto fosse stato lasciato a due legatari, e uno di essi ne richiedesse la divisione:

4. Se trattasi di domande intentate dab creditori; o sono queste fatte prima della divisione, ed allora la citazione dee farsi davanti il Giudice di pace del luogo dell'apperta successione (50, 6, 3, 0 lo sono dopo la divisione, ed in tal caso si seguono le consuete regole.

Possono le parti presentarsi volontariamente davanti il tribunale di pace... (Cod. proc. 48...)

vi due regole.

Prima: La citazione deve esser' eseguita da un usciere del tribunate a cui è sottoposto il reo convenuto. (52.) (36.) Una tal

<sup>(36)</sup> La motificaziones 'degli acti dei Giudici di Pace è di privativa dei loro uscieri, e in loro mancanza di quello che sia eletto dai Giudici di Pace per notificarli. Si vadrà a suo leogo che gli uscieri dei Giudici di Pace solo es sono matricolati, prestano servizio ai tribunali di prima sistanza, e Corti d' appello. Bullettini n. 77. 5.3. 67. 67. 5.1.

regola è generale, e non soffre veruna éccezione. E peranto applicabile al caso in cui il reo convenuto fosse chiamato dinanzi un altro Giudice di pace fuori del proprio, come sarebbe in materia di società, e di credità 2

Seconda. La citazione deve sommariamente enunciare l'oggetto della conciliazione. (ivi.)

Devesi intendere per l'enunciazione dell'oggetto della conciliazione, non solo lo sco-po che uno si propone nella suddetta citazione, ma ancera l'esposizione sommeria delle ragioni sulle quali si fonda la pretensione. L'artic. 61 § 3. del Cod.-di procedura lo esige per l'atto di intimazione a un dato giorno, e vi è l'istessa ragione di esigerlo per la citazione in conciliazione.

Noi diciamo esservi l' istessa ragione; infatti quale scopo deve uno proporsi nel preliminare di conciliazione ? La conciliazione . Ma potrà egli ottenere il suo intento quando il citato ignora, se la pretensione contro di lui promossa, è fondata, o no? Invano allegherebbesi; che le ragioni saranno esposte dinanzi al Giudice. Chi è citato davanti al tribunale di pace in conciliazione , prima di presentarvisi, si consiglia, prende delle informazioni, e degli schiarimenti sulla domanda che vuol formarsi contro di lui, e secondo, che gli sembrano ben fondati o no, si presenta con intenzioni pacifiche, o ostili. Se all' opposto non sa, su che si fondi l'azione, nel timore di essere circonvenuto dall' improvvisa allegazione, o di fatti, o di argomenti, si reca dinanzi il Giudice di pace con la prefissa intenzione di rifutare qualunque conciliazione. Evvi dunque l' istessa ragione di decidere tanto nel caso della citazione, che in quello della domanda; e la disposizione dell'artic. (61. § 3.) servir deve all' applicazione dell'artic. 52.

#### CITAZIONE.

L'Anno ec. ad istanza del Sig. Paolo, (qualità ed abitazione), io (nomi, abitazione , e matricola dell' usciere ) ho citato il Sig. Pietro (qualità ed abitazione) parlando a ... comparire nel di ... all' ora di ... all' ufizio (burean ) di conciliazione stabilito presso il tribunale di pace (del tal luogo) posto consueto di sua residenza, per conciliarsi se può sulla domanda , che il detto Sig. Paolo ha determinato di fare contro il detto Sig. Pietro, tendente a .... ( si includono le conclusioni diquesta domanda) per esempio, far , che il detto Sig. Pietro venga condannato a pagare all' richiedente 300. fr. per l'importare di una sua obbligazione del dì ... pagabile nel . . . registrata a . . . da . . . che ha ricevuto ... con più i frutti della suddetta somma, e nelle spese; ed ho al detto Sig. Pietro parlando come sopra, lasciata copia della presente es. (37)

<sup>(37)</sup> Sarà bene aggiungere alla citazione anche la comminazione dell'ammenda non comparendo.

V. Termine della citazione .

I. Questo termine deve essere almeno di tre giorni . ( Cod. di proced. 51. )

2. Si accresce una giornata per ogni

tre miriametri di distanza. ( 1033. )

3. In questo termine non si computa nè il giorno della notificazione, nè quello in cui scade ( ivi . ).

Tutto ciò verrà anche meglio dimostra-

to con un esempio.

La successione di Luigi, di cui Carlo è l'erede, è aperta in Parigi, e il domicilio di quest' ultimo è a Bourges distante da detta capitale 23. miriametri.

Io sono legatario particolare di Luigi . e voglio domandare la consegna del mio legato a Carlo erede del testatore . ( Cod. civ. 1014. ) Davanti il Giudice di pare di Parigi deve esser fatta la citazione ( N. III. Seconda 3. ) .

La citazione vien notificata a Bourges sotto dì 5. giugno 1806. Il termine deve essere almeno di dieci giorni liberi, cioè a dire la citazione a comparire a Parigi non può essere, che pel dì 16 del prefato mese

di giugno.

. - Speed of the state -Il calcolo è facile . Il di 5. giorno della notificazione non si conta (Cod. di Proc. 1033, ) Vi è d'uopo di tre giorni liberi ( ivi . 51. ) il che conduce al di 8. In seguito per i ventitre miriametri di distanza a ragione di un giorno per tre miriametri, vi abbisognano sette giorni, che conducono al di 15. Infine siccome il giorno della scadenza non si conta ugnalmente che quello della notificazione (1033.), ciò non è pel di 15, ma bensì pel di 16 giugno, che deve esser fatta la citazione, ed in tal manieta non può essere per un giorno prima. Niente però impediace, che non lo sia per dopo un maggior numero di giorni (51.) VI. Ciò che ha luogo, se le parti non compariscono.

n. Che sia l'attore, o il reo, che manchine di comparire davanti al tribunale di pace, quello che manca è sottoposto a un ammenda di 10. franchi ( Cod. proc. 56. )

Quest'ammenda però, non può esser proninziata, che dal tribunale davanti a cui pende l'affare, e in conseguenza di una requisitoria del Procuratore Imperiale.

Il Giudice di pace, non può pronunziarla perchè non è Giudice ma semplice conciliatore.

Se avvenisse, che l'attore desistesse dalle sue procedure, l'anmenda non si potrebbe esigere, mentre verun tribunale non sarebbe cognitore dell'affare.

In quanto al reo, non può pronunziavla, perchè non è Giudice ma semplice con-

-ciliatore.

Se avvenisse, che l'attore desistesse dalle sue procedure, l'ammenda non si potrebbe esigere, mentre verun tribunale non sarebbe cognitore dell'affare.

In quanto al reo, non puo più attualmente come quando era in vigore la legge del 27. marzo 1791. art. 23., allegate l'impedimento risultante da una cattura personale, e domandare un salvo condotto per comparire. La nuova legge avendo ben compreso l'abuso di una tal disposizione, non lo ha adottato.

Permettendo questa il comparire, nel caso d'impedimento, per mezzo di persona munita di carta di procura, (53.) il reo

può farsi rappresentare.

2. Nel caso, che l'attore o il reo manchino di comparire non vi è bisogno di formar processo verbale di questa loro mancanza. Sarebbe inutile, giacchè altro non ne risulta che l'ammenda. (58.)

Ma per prova di detta mancanza, se ne fa menzione sempre sul registro della Cancelleria del tribunale di pace, (ivi.) in

questa forma.

Nota da prendersi nel caso di non comparizione.

Il Sig. Pietro (qualità ed abitazione) ettato per questo giorno (per l'oa...) in conciliazione davanti a noi ad istanza del Sig. Paolo ec., in vigore di notificazione fattagli dall'usciere, legalmente registrata da... che l'ha ricevuto non è comparso.

Se è il reo, che non comparisce, se ne fa menzione ancora sull'originale della citazione, e se è d'attore sulla copia (ivi.) E si fa scrivendovi lo stesso, che sul registro di cancelletta.

3. Si nega qualunque udienza alla parte, che non è comparsa, finchè non abbia Pigeau T. I.

giustificato il pagamento dell' ammenda . presentandone la ricevuta. ( 56. ) (38.)

VII. Ciò che ha luogo quando le parti compariscono . REGOLE .

Prima. Le parti devono comparire in

persona (53.)

Seconda. Non ostante in caso d'impedimento possono comparire per mezzo di persona munita di carta di procura ( ivi ), e che sia autorizzata a transigere (39.)

La legge non determina quali possono essere i casi d'impedimento. Si capisce, che consistono più spesso nella volontà che nel fatto; mentre vi sono pochi cittadini, che abbiano una sufficiente pratica degli affari per giungere a spiegarsi chiaramente davanti a un Giudice, e mettersi al coperto dagli artifizi di accorti ed intelligenti avversari. Allora, senza che esista un fisico impedimento, possono farsi rappresentare da un mandatario ben istruito, e porre in sicuro in tal maniera i loro interessi. Ecco il motivo, che ha impegnato il Legislatore a non determinare il caso dell' impedimento. Per-

<sup>(38)</sup> Anche l'attore che uou comparisce cade nell'ammenda, e pagandola può andare subito al tribunalo senza altra conciliazione. Lo Page questions 2. pag. 99.

<sup>(39)</sup> Il mandato deve esser bollato, e registrato. Il mandato generale non contiene facoltà di andare in conciliazione. Vedi sepra. Se è per scritta privata, resta ne-gli atti del Giudice di Pace potendosene estrarre copia per comodo di chi lo presenta; se è per istrumento pub-blico serve mostrarlo, e allegarlo negli atti.

ciò non si può obbligare quello che si fa rappresentare da un altro, a giustificare il

suo impedimento.

Una procura fatta per mezzo di privata scrittura, è ella bastante per presentarsi davanti a un tribunale di pace? Secondo l'uso serve; ma l'altra parte potrebbe esigere che fatta fosse per mezzo di atto pubblico. L'atto autentico fa piena fede di tutto quanto in esso si contiene fino all'inscrizione di falsità, ( Cod. Civ. 1319.) mentre è un atto e una testimonianza di un pubblico ufiziale a cui si deve aver fede. Non è l'istesso dell'atto privato, nel quale miente di autentico dimostra la verità di ciò, che vi si attesta, e si può bene metterlo in dubbio, e ricusare di transigere con un tal mandatario.

l'attore spiegare la sua domanda (Cod proc. 34.). Spiegare, vale a dire renderla più chiara, e più specificata. Per esempio, voi mi avete venduto un pezzo di terra, e non me l'avete consegnato, sebbene sia passato il termine fissato per la consegna. Io mi propongo dunque di chiedervi o l'immissione in possesso dell'oggetto vendutomi, o la resoluzione della vendita (Cod. civ. vfot.) A tal'effetto vi cito in conciliazione. Nella citazione, non ho indicata in una maniera precisa la situazione dell'oggetto, o l'epoca della vendita, che avete acconsentito di farmi. Porò però nell'istante della comparsa davanti al tribunale stante della comparsa davanti al tribunale

di pace, riparare la dimenticanza avvenuta nella citazione, renderla in tal guisa più chiara e più precisa, e spiegare in fine la mia domanda.

Quarta. L'attore può anche aumentare la sua domanda ( Cod. di proc. 54. ). Per esempio può chiedere i frutti di un capitale di cui vuol esigere il pagamento, e chiedere la cattura personale per sicurezza dell'obbligazione di cui ricerca l'esecuzione ec.

Ma egli non può formare nuove domande, poiche eluderebbe la disposizione dell'artic. 52., che vuole, che sia enuuciato l'oggetto della conciliazione, affinchè il citato l'esamini, e quella dell'artic. 51., che gli accorda un termine per prepararsi; perchè il citante enunciando a prima vista una domanda, e formandone poi un altra nell'istante della compatsa, verrebbe a rendere inutile la prima citazione.

In quanto poi al reo convenuto, può formare quelle domande, che giudica convenevoli (54.) relative a quella intentata contro di lui; per esempio una domanda di pullità, di compensazione; formando tai domanda, non fa che ribattere direttamente, o indirettamente l'attacco diretto dall'

attore contro di lui.

Quinta. Deve formarsi un processo verbale della comparsa delle parti, ed inserire in esso le condizioni dell'accomodamento, se ha avuto luogo ( ivi. 54.).

Le convenzioni delle parti quando sono inserite nel processo verbale, hanno la for-

za di una pritata obbligazione ( ivi.) Questa maniera di esprimersi, hanno la forza di un obbligazione privata, non è rigorosamente esatta, e sembra che ne risulti a prima vista, che le convenzioni stipulate davanti il tribunale di pace non abbiano altra forza , che quelle fatte per privata scrittura ; ma non è così . L' atto contenente queste convenzioni ( vale a dire il processo verbale) è un atto autentico; poiche l' atto autentico è quello, che è stato ricevuto da un pubblico ufiziale. Percio il processo verbale fa piena fede, sino all' inscrizione o querela di falsità, della con venzione in esso contenuta. ( Cod Civ. 1319. )

Solamente in vigore del senso nel quale deve esser presa l'espressione dell'artic. 54., che noi ora esaminiamo, le convenzioni delle parti inscrite nel processo verhale, non saranno di pien diritto esecutive nè portanti ipoteca. Questa disposizione così intesa è semplice , ed anche diviene una conseguenza dell' artic. 54. del Codice di procedura, e specialmente dell'artic. 2127. del Codice Civile, che non fa risultare l'ipoteca convenzionale se non dagli atti passati davanti i Notari. Se le convenzioni fatte ne' tribupali di pace fossero escentive ed importassero ipoteca, darebbero un mezzo assai facile di scansare il ministero de' notari, fingendo delle difficoltà, ed accomodandosi. I notari a' quali mediante il pagamento fatto alla Finanza, è stato acroß
cordato il diritto di rogarsi delle convenzioni, ne verrebbero a soffrire, ed eziandio il pubblico, che non troverebbe sempre ne cancellieri de Giudici di pace, specialmente nelle campagne, un'abilità sufficiente di bene e con chiarezza distendere
gli atti, come presso i notari.

Sesta. Se una delle parti deferisce il giuramento all'altra, il Giudice di pace lo riceverà, o farà menzione del rifiuto di prestarlo ( Cod. di proc. 55.) (40).

In quanto agli effetti del giuramento in lite decisorio, ne parleremo al libro II. parte II., e sono determinati dal God. Civile artic. 1358. e seg., questi effetti non potranno essere pronunziati dal Giudice di pacè, perchè egli esercita l'ufizio di conciliatore, e non quello di Giudice.

Settima. Se le parti non si conciliano; il processo verbale conterrà semplicemente, e sommariamente la menzione, che

<sup>(46)</sup> Se alla parte, che compariace per mezzo di Procuratore ex mandato, l'altra deferiese il giuramento, il Giudice di pace può ordinare, che compariaca in persora.
Lo etteso dere dirai, se il giuramento offerto, è refePersona la parte abita lontano, può dal Giudice di
Persona della comparia della considera della conciliazione, perchè non essendo un giudizio, pa il Giudice di
Pace facendo in cisa le parti di Giudice, non posta esre luogo a Decretti. Ma questo è il caso di una eccusione, ammessa per l'importanza massima, che può
questions 1. e 2. pag. 98. Sul giuramento.

questions 1. e 2. pag. 98. Sul giuramento.

questions 1. e 2. pag. 98. Sul giuramento.

fi pace nea decide sull' effetto del giuramento.

TOO

le parti non hanno potuto accordarsi . ( Cod. di proc. 54. ) Ved. alla fine di questo numero il modello di questi processi verbali.

Ottava . Se il reo propone una declinatoria, cioè se pretende di essere stato citato davanti ad un altro Giudice di pace, fuori di quello che deve decidere dell' affare, fa d'uopo distinguere:

I. Se l'attore acconsente alla declinatoria, il Giudice di pace lo rimette al suo tribunale di pace competente, ed allora vi è di bisogno di una nuova citazione davanti a quest' ultimo .

2 Se l'attore poi non acconsente alla. declinatoria, ed il reo vi persiste; il Giudice di pace non può decidere, perchè non

è Giudice, ma bensì conciliatore.

Allora l'attore, se vuole proseguire, cita davanti il tribunale competente ( cioè di prima istanza ), e là il reo propone la sua declinatoria. Se viene ammessa; vale a dire se il tribunale decide, che l'attore deva citare davanti a un altro Giudice di pace, tutto quello, che è stato fatto è nullo; vi è d'uopo di una nuova citazione davanti il Giudice di pace competente; e se non si conciliano, si deve in seguito rinnovare la domanda.

Se all'opposto vien rigettata la declinatoria, la citazione, e la domanda restano in conseguenza nella loro attività, ed il reo deve rispondere alla domanda senza, che vi sia bisogno di citarlo in conciliazione, poiche di già lo è state, e l'attore non deve soffrire dal reo un rifiuto ingiusto di conciliarsi. (41.)

Nona. Se l'attore è un erede, una donna vedova, divorziata, o separata di beni, e che essendo per anche nel termine accordato per far l'inventario, e deliberare, oppone questo termine, fa d'uopo parimente distinguere.

I. Se l'attore acconsente ad accordare questo termine, e si sospende il tentativo di conciliazione finchè sia spirato, con destinare d'accordo una giornata dopo la spirazione del termine per presentarsi al tribunale di pace; e se non si conviene, bisogna citare di nuovo.

Spirato il suddetto termine, se il reo ha rinunziata l'eredità, o alla comunione, tutto è finto, e non spetta a lui il comparire in conciliazione. Se non vi ha rinunziate, si reputa che abbia accettato, e si ritorna all'istesse regole. L'attore può andare avanti in conciliazione.

2 Se l'attore non acconsente punto al termine summentovato, dee formare la sua domanda al tribunale competente, mentre a tenore di quanto si è gia detto, il Giudice di pace non può decidere sulla eccezione dilatoria. Il termine vien chiesto dal reo dinanzi al tribunale.

<sup>(41)</sup> Se però si trattasse di Giudici di Pace di diversi circondati, e per fisane la competenza si dovesse andare alla Corte d'appello; allora la Corte deciderelbe, e rimettereble l'affare al tribunale competente di Prima Istanza vedi della competenza.

Se vien rigettata l'istanza, si applichi ciò che di sopra si è detto sul caso della non ammessa declinatoria.

Se è ammessa, allora vi è la sospen-

sione, finche sia spirato il termine.

Spirato che sia, se le parti, non si presentano volontariamente al tribunale di pace, l'attore cita di bel nuovo; e se il tentativo di conciliazione non riesce, bisogna formare una nuova domanda volendo l'artic. 48. del Cod. di procedura, che preventivamente a qualunque domanda, sia tentata la conciliazione.

Decima, Se la persona citata in conciliazione, pretendendo di avere un rilevatore sulla domanda che sta per formarsi contro di lei, propone davanti il Giudice di pace l'eccezione dilatoria, per fare l'intimazione di rilevazione; il Giudice di pace non potrà decidere. Bisogna, se le parti non si accordano, ricorrere al tribunale competente, e l'eccezione dilatoria dovrà essere rigettata, perchè le domande di garanzia sono dispensate dal preliminare di conciliazione secondo i termini dell'artic, 49. §. 3.

#### PROCESSO VERBALE

DI NON SEGUITA CONCILIAZIONE .

L'An. ec. . . . davanti a noi ( nomi qualità ed abitazione del Giudice di pace. ) Si è presentato il Sig. Paolo ec. il quale ha detto, come con notificazione delli, usciere presso il nostro tribunale del di... legalmente registrata a... da... che ha ricevuto... ha fatto citare a comparire davanti a noi il Sig. Pietro ec per conciliarsi sulla" domanda che intende di formare contro il medesimo, affine di ec. e si è firmato.

Ed è similmente comparso il detto Sig. Pietro. ec. ( non è necessario l' inserire la sua risposta se l' lu data, non ingiungendo l' artic. 54. che la menzione sommaria della non fatta concliiazione, e non di quanto le parti hanno detto respettivamente. ) E dopo aversentite le parti, e procurato inutilmente di concillarle, le abbiano lasciate in libertà di andare à tribunali competenti.

(N.B. Firma delle parti...)

# PROCESSO VERBALE

# DI CONCILIAZIONE.

L'an. cc. (nomi, e qualità come il modello di supra) E similmente comparso il Sig. Pietro . . . , e dopo che le parti si sono spiegate , sono convenute di quanto segue : (Si pone qui la convenzione, e le parti si sottoscrivono. Se non sanno scrivere, il Giudice ne fà menzione.)

VIII. Effetti del preliminare di conciliazione.
Il preliminare di conciliazione produce

due effetti .

Primo effetto. Interrempe la prescrizio-

ne ( Cod. proc. 57. Cod. Civ. 2244. ) Ciò richie.

de schiarimento.

r. La citazione in conciliazione davanti la Ginstizia di pace interrompe la preserzione del giorno della data, della citazione entro il termine della legge se è stata fatta. (Cod. Civ. 2245.) Questo termine è di un mese, incominciando dal giorno della non eseguita comparsa, o della non fatta conciliazione, se le parti non hanno potuto conciliarsia (Cod. di proc. 57.)

2. Se la citazione è fatta dinauzi un Giudice incompetente, non resta la prescrizione niente meno interrotta (Cod. Civ. 2246.)

 Se è nulla, o se l'attore desiste dalla sua citazione, la prescrizione non sara purre niente meno interrotta. (Arg. dell'art., 2247. del Cod. Civ.)

4. La citazione notificata a uno de' debitori solidali, interrompe la prescrizione contro tutti gli altri, ed anche contro i loro

eredi (Cod. Civ. 1206, 2249. )

5. Se la citazione non enotificata, che a uno degli eredi di un debitore solidale, l'interruzione della prescrizione non ha forza contro di lui, e i debitori solidali, che per quella porzione a cui è tenuto l'erede, (Cod. Civ. 2249.) Esempio: Paolo, e Pietro sono solidalmente debitori della somma di 3. mila franchi: Pietro muore lasciando quattro eredi; essendo questi collettivamente obbligati pel totale, ciascheduno è debitore in particolare di 750. franchi; ma se uno solo di essi è citato in conciliazione, una tal

citazione non interrompe la prescrizione contro gli altri debitori, che per franchi 750.

Questa interruzione non avrà luogo riguardo agli altri tre coeredi, quando ancora il credito fosse ipoterario. Così non si potrà loro chiedere i 750. franchi, importate della loro quarta porzione, nè che contribuischino al pagamento del quarto della porzione del loro coerede, contro del quale è interrotta la prescrizione, se una tal prescrizione non è stata interrotta contro di cesi. La ragione si è, che gli eredi tutti insieme sono tenuti solidalmente perchè lo era il loro autore; ma ciascheduno in proprio non lo è, e non è debitore, che della sua porzione sulla totalità della somma.

Se l'obbligazione fosse indivisibile, come se si trattasse di una servitù, che l'autore di questi quattro eredi acquistata avesse per via di prescrizione, (Cod.Civ. 690.), chiamando in conciliazione uno di questi eredi, io verrei ad interrempere la prescrizione contro gli altri tre (Cod. Civ. 1223. 2249. perchè il diritto di servitù essendo indivisibile, l'effetto dell'interruzione esser deve il medesimo per tutti i coeredi.

6. La citazione notificata al debitore principate interrompe la prescrizione contro il mallevadore, stante che l'accessorio segue

sempre la sorte del principale.

Secondo effetto. Incominciano i frutti a decorrere dal giorno della citazione. Se la domanda è stata formata dentro il mese dalla data del giorno della non eseguita comparsa o della non fatta conciliazione. Cod.

di proc. 57.)

Perciò hisogna, che la domanda, e la citazione siano fatta in questo spazio di tempo; altrimenti i frutti non principiano a decorrere, che dal giorno della domanda.

IX. Se il preliminare di conciliazione cade in perenzione.

Un istanza cade in perenzione, come vedremo, parlando delle differenti maniere con cui si termina un istanza. Ma come che il preliminare di conciliazione, non è un istanza, e non è stabilito, se non per prevenirla, non si può dire, che cada in perenzione. Daltronde le leggi penali non si estendono: si può dunque anche passati tre anni dopo questo preliminare, intentare l'azione, senza riprodurre la conciliazione. (42)

<sup>(42)</sup> Le Page questions 4. pag. 99.

#### PRINCIPI GENERALI DELLA PROCEDURA

la procedura, come è notato nel discorso preliminare, si divide di sua natura in cinque parti principali; la domanda, l'instruzione, la sentenza, i rimedi da prendersi contro la sentenza, l'esecuzione della sentenza.

Tal divisione regolerà quella di questo

secondo Libro.

# PARTE PRIMA

### DELLA DOMANDA.

La domanda è l'esercizio di un azione.

che si pretende di avere. L'azione è il diritto di reclamare in giustizia ciò, che ci è dovuto, o la sodisfazione del torto, che ci è stato fatto. Instit. Lib. 4. 6. inc. 1. 51. ff. de Oblig. et Act.

Dunque la domanda è l'esercizio, o il

reclamo di questo diritto.

Prima di formare una domanda, hanno luogo diverse osservazioni, tanto per vedere se deve intentarsi, quanto per mettersi in

grado di ben dirigerla .

Questa parte perciò sarà divisa in due titoli; nel primo si tratterà di quello che deve osservarsi, e porsi in opera innanzi di formare una domanda; nel secondo della domanda medesima.

Pigeau T. I. P. II.

#### TITOLO PRIMO.

Quello che si deve osservare prima di formare una domanda.

Per formare una domanda, si richiedono quattro condizioni.

1. Bisogna che sia ammissibile,

2. Che sia ben fondata.

 Che l'attore sia capace di formare una domanda, e se non lo è, che gli venga nominato un difensore.

Queste quattro condizioni resteranno sviluppate nei quattro seguenti capitoli.

### CAPITOLO PRIMO

PRIMA CONDIZIONE PER FORMARE UNA DOMANDA.

La domanda deve essere ammissibile.

Una domanda è ammissibile, allorche non vi è da opporle verua motivo per non accettarla (fin de non recevoir), S'intende motivo di non accettarla, un eccezione, che la fa rigettare per un dato termine, o per sempre, senza esaminare se è ben fondata.

Una domanda non è ammissibile ne' nove seguenti casi (43.),

(43) I seguenti articoli sono dipendenti quasi del tutto dal Cod. civ. Per gli atti analoghi, e in genere per la procedura indicata dal Cod. civ., vedasi i modelli in Commaillé supplement au nouveau truité de la procedure tom. 4.

Par ineglio intendere ciò che ia appresso l'autore dice sepre le qualità della domanda, l'ammissibilità, o innammissibilità, e modi di decurla, devesi riscontrare, quaute, parlando dell'instruzione, sarà dette sopra le cessezioni, loro natura, e modi di samma. r. Se l'azione non è ancora nota .

2. Se non appartiene, che colui che

 Se quando pretendendo di averla per diritto di altri, che l'avea precedentemento non si prova di essere succeduti nelle spe ragioni.

 Se l'attore non è capace degli effetti del diritto, da cui procede l'azione.

5. Se nell'intentare l'azione non si adempiono le condizioni richieste dalla Legge, o dal documento.

 Se l'azione compete contro un altro diverso da quello, contro di cui è diretta.

7. Se evvi concorrenza di azione, e che l'attore ne abbia di già intentata una.

8. Se l'azione è già in pendenza di lite.
o. Infine se l'azione è estinta.

Perciò questo capitolo sarà diviso in nove sezioni.

# SEZIONE I.

Primo motivo di inammissibilità, se l'azione non è per anche nata.

Ogni azione è fondata sull'interesse, che si ha ad esercitarla; ed è in questo senso, che si dice esser l'interesse e la misura delle azioni. Bisegna dunque, che sia nato l'interesse, affinche sia nata l'azione, ed in conseguenza si possa intentare.

L'interesse non è nato ne' due seguenti

1. Se non è scaduto il termine espresso nell'obbligazione.

2. Se non è verificata la condizione, da cui essa dipende.

I. Se il termine espresso nell' obbligazione non è scaduto.

1. Ciò che è dovuto a un dato termine, non può esigersi, che alla scadenza del termine medesimo ( Cod, Civ. 1186. ).

2. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, quando non risulti dalla stipulazione, o dalle circostanze, essere stato convenuto in favore del creditore. (ivi. 1187.)

Perciò è regola generale che il creditore non prò intentare la sua azione prima della scadenza del termine. Se lo fa è inammissibile.

III 1551 DITE

Per altro anche nel caso, in cui il termine si presume in favore del debitore, può cessarne il vantaggio ne' cinque seguenti casi.

Primo caso. Se i di lui beni sono venduti ad istanza di altri creditori, mentre allora è di urgente premura del creditore, che ha accordato in termine, o d'impedirne la vendita se vi ha un diritto anteriore agli altri creditori, o di partecipare del prezzo. Secondo caso. Se il debitore è in stato

di fallimento (Cod. Cir. 1188. Cod. di proc. 124.). Di fatti non esistendo più la fiducia, che lo ha mosso ad accordare il termine, e non potendo più esistere quando è dichiarato il fallimento, ingiusta cosa sarebbe l'obbligare il creditory ad attendere il termine.

Terzo caso. Se è in istato di contumacia (44) ( Cod. proc. 124.) Il contumace viene assomigliato dalla Legge, a colui cheè dichiarato fallito, mentre astretto mediaute la sua fuga ad abbandonare i propri interessi ed i suoi beni e sostanze, non si può più avere in esso quella fiducia, che ha indotto il creditore ad accordargli un termine.

Quarto caso. Se così è costituito in carcere ( ivi ).

Quantunque la legge dica in generale : se il debitore è costituito in carcere, non bisogna intenderla, che nel caso in cui lo è per debiti, e non in quello in cui lo è per qualche accusa; mentre il motivo della legge, che è la conservazione dei diritti del creditore. è applicabile al caso di carcerazione per debiti, e niente a quello di carcerazione per delitti. Nel primo il patrimonio del debitore è in gran discredito, non merita più alcuna fiducia, giacchè si lascia mettere in carcere per debito; nel secondo all' opposto le sue sostanze sono le medesime, e non sono variati i mezzi, che ha di adempire a' contratti impegni . Se si decidesse altrimenti, le conseguenze esser potrebbero pericolose per i debitori, essendo possibile il suscitare delle false accuse, per rendere esigibili dei crediti di una lunga scadenza.

<sup>46) &#</sup>x27;ontunace nel senso vero francese si usa ove non vi è comparazione in affari criminali : negli affari civili si usa la parola de fullant. D' Agra nouveau. Ferriere au dit mot.

Quinto caso . Se il debitore ha diminuite per sua celpa le sicurezze, che date avea nel contratto al suo creditore ( Cod. Civ. 1188. Cod. di proc. 124. ). Per esempio: Pietro si è impegnato di pagarmi 50. mila franchi in dieci anni, e per sicurezza del mio credito, mi ha ipotecati in vigore di obbligazione venticinque ectari di boscaglia di alberi di alto fusto. Innanzi che finiscano i dieci anni Pietro taglia gli alberi. Io posso subito intentare l'azione, ed esigere il pagamento, che mi è dovuto. Il debitore non può opporvisi perchè per sua colpa sono diminuite le mie sicurezze. Frattanto dandomi una garanzia, o altre sicurtà può sospendere le mie molestie .

In questi cinque casi, sebbene vi sia an termine espresso nell'obbligazione, il creditore può promuovere l'azione prima della scadenza; fuori questi casi non può.

Il creditore, che non può promuovere azione prima della scadenza del termine, può egli almeno fare degli atti conservatori del suo diritto? E cosa deve intendersi per atti conservatori? Un atto conservatorio è quello, che un creditore fa ad oggetto di conservatoria un diritto, che anderebbe a perire in tutto o in parte, se non prendesse questa misura conservatrice. In tal guisa un inserizione, è un atto conservatrio, perchè tende a conservate al creditore il diritto di privilegio, o d'ipocca che ha sopra uno, o diversi stabili ( Cod. Civ. 2106. 2134.). Un opposizione, o sia sequestro è un atto

conservatorio, poichè conserva nelle mani di un terzo i diritti del sequestrante, o opponente ec.

Gli atti conservatori sono validi non ostante la dilazione accordata ( Cod. proc. 125.). Una tal disposizione non s'intende. che per la dilazione di grazia, vale a dire della dilazione accordata dal Giudice per l' esecuzione della sua sentenza, ( ivi 122. 123. ).

Ma se si tratta di dilazione convenzionale . come se io avessi venduto uno stabile, e voi doveste pagarmene il prezzo dentro sci anni, potrei io fare tutti gli atti conservatori del mio diritto?

Bisogna distinguere.

O l'atto conservatorio, che pretendo di esercitare, deve astringervi indirettamente a pagare prima del termine, come sarebbe un opposizione o sequestro, e turbarvi nel vostro godimento; ed allora un simile atto non potrebbe esser valido, perchè tendente ad alterare la convenzione esistente tra noi.

Oppure l'atto, che voglio esercitare, non altera per niente il vestro godimento, e nou arreca variazione alcuna alla convenzione, come sarebbe un inscrizione per conservare il mio privilegio sopra uno stabile venduto, ed allora l'atto conservatorio sarà valido.

Tutto quanto si è detto del termine espresso in un obbligazione si riferisce al caso, che presumesi in favore del debitore, quando non si può intentare azione prima

della scadenza. Ma se il termine fosse in favore del creditore, sia in vigore di una stipulazione speciale ( Cod. Civ. 1187. ), sia per effetto delle circostanze ( ivi. ), come se io convenissi col mio compratore, che non potrà pagarmi prima di un anno, o come se l'istesso compratore promettesse di pagarne il prezzo dentro di un anno a uno de' miei creditori, che io non potessi forzare a riceverlo prima di quest'epoca; allora il creditore potrebbe promuevere l'azione prima del termine, perchè si può rinunziare a un proprio diritto .

II. Se la condizione da cui dipende l'obbli-

gazione non è verificata.

L'interesse, e conseguentemente l'azione, non è nata', se la condizione da cui dipende l'obbligazione non è verificata. Allora la condizione è sospensiva, e l'obbligazione dipende da un futuro, ed incerto evento (1181.) In questo caso non si può promuovere l'azione prima di questo avvenimento, senza cui il diritto non è certo, e non si acquista ( ivi ).

Ma il creditore, mentre aspetta la verificazione della condizione e l'evento, può benissimo esercitare gli atti conservatori del suo diritto, ( 11.80. ) per quanto incerto possa essere , altrimenti il debitore potrebbe

eluderlo.

La legge (ivi.) parlando degli atti conservatori, che può fare il creditore condizionale, dice, che può esercitarli tutti . Malgrado la generalità di quest' espressione, viè luogo non ostante a qualche restrizione : bisogna applicare, qui la già enunciata distinzione tra gli atti, che turbano il godimento, e la proprietà del debitore, e quelli, che non gli arrecano verun pregiudizio.

Se il debitore condizionale si trovasse in uno de' cinque casi indicati pag. 214. ( nei quali si può intentar l'azione prima della scadenza del termine ) il creditore condizionale potrebbe promuovere l'azione, non per esser messo in possesso dell'oggetto dipendente dall' obbligazione, potendosi dare il caso, che l'avvenimento non avesse luogo, e che egli non diventasse creditore; ma bensì per chiedere, che l'oggetto suddetto sia posto in sicurezza per consegnarsi al credi-, tore, se l'avvenimento ha luogo. Per esempie; io mi obbligo a pagarvi 1000. franchi, se il mio bastimento ritorna dalle Isole dentro l'anno . Avanti che sia tornato si sequestrano e vendonsi i miei beni, e se ne distribuisce il prezzo a' miei creditori . Voi potete domandare, non il vostro pagamento: ma, che i 1000. franchi sieno depositati per esservi poi consegnati, se ritorna il bastimento. THE P. LEWIS D. L.

Abbiamo trattato in questa sezione fin qui del termine e della condizione; Qualche volta però il termine è unito alla condizione, ed allora bisogna esaminare se è apposto a questa condizione, o alla disposizione. Allorchè lo è alla condizione, e che dessa è appurata, il termine è scaduto, e si può intentare l'azione. Per esempio: Pietro la-

scia per legare a Paolo una casa, nel caso in cui questo sposasse Maria dentro l' anno. dopo la di lui morte. Paolo sposa Maria prima che sia finito l'anno. Egli non è obbligato ad aspettare, che sia spirato il prefisso termine per domandare che gli sia rilasciata la casa, poichè questo termine non èra stato apposto che alla condizione; vale a dire Pietro avea prescritto il termine di un anno soltanto per l'adempimento della condizione da esso apposta al suo legato; dimaniera che, se nou fosse stata adempita in detto termine, Paolo non avrebbe potuto esigerla avendovi mancato; ma tostoche l'ha adempita, è in sua piena facoltà il domandare la casa.

Quando poi il termine è apposto alla disposizione, non basta, che la condizione sia adempita; bisogna ancora, che il termine sia scaduto, perchè la legge, o la volontà dell'uomo esige, che il termine, e la condizione sieno riuniti ; per esempio : Pietro lascia in legato a Paolo una casa, che gli sarà rilasciata un anno dopo la di lui morte, se nel decorso di quest' anno Paolo sposa Maria . Si fa il matrimonio ; ma la consegna del legato non può essere domandata prima che sia spirato l' anno, perchè Pietro ha voluto affinche Paolo potesse godere di questo legato, che non solamente sposasse Maria, ma eziandio, che il prefisso termine fosse spirato.

Da quanto abbiamo detto, ne risulta, che per intentare un azione, vi è d'uepo di un interesse nato ed attuale. Non è sufficiente l'avere un interesse futuro; il Codice Civile si esprime formalmente su ciò in diverse circostanze, e segnatamente agli articoli 187. e 191, dove dice, che perchiedere la nullità di un matrimonio nel caso permesso dalla legge, bisogna avere un interesse nato ed attuale.

Se dunque si esercitasse un azione prima della scadenza del termine, o l'avvenimento della convenzione, ed in conseguenza, prima che l'interesse fosse nato ed attuale, vertebbe dichiarato non essere ammissibile in quanto al presente, salvo il poterla riassumere dopo il termine, o l'avvenimento.

## SEZIONE II.

Secondo motivo di inammisibilità, se l'azione non appartiene a quello che vuole intentarla.

Regola generale: non si può in proprio nome stipulare, nè impegnarsi per gli altri (Cod. Civ. 1119.) perchè non vi si ha interesse. In conseguenza di questo principio, non si può neppure intentare un azione appartenente a un terzo; e se si fà non è ammissibile.

Perciò a tenore dell'artic. 139. del Codic Civile, il diritto di ricorrere contro il matrimonio di un congiunto in matrimonio con un assente, appartiene unicamente al conjuge assente, o a una persona du esso munita di carta di procura, e delle prove della sua attuale esistenza. Se dunque un altro fuori del conjuge assente, o della persona, che ha la sua carta di procura; intentasse una simile azione di nullità, dovrebbe essere dichiarata non ammissibile. (45)

Sarebbe l'istesso, e con maggior ragione, se lo reclamassi per la rescissione di una vendira fattavi da Paolo; oppure se essendo io legatario del mobiliare di un testatore, e intentassi un azione di ricupera spettante alla sua eredità. In questo caso, ed altri simili l'istanza dell'attore dovrebbe dichiararsi non ammissibile.

Solo se l'attore fosse cteditore di quello di cui essercita 1 azione, e l'esercitasse con questo titolo, non avrèbbe più luogo il motivo di non ammetterlo, perchè, secondo i termini dell'artic. 1166. del Codice civile, i creditori possono esercitare i diritti, e le azioni de'loro debitori, occettuati quelli, che sono esclusivamente annessi alle persone de'debitori medesimi. Così, se Paolo mio debitore vi ha vendata a.

<sup>(55)</sup> Il detto 5, 132, del Cod. cir. fa sovrenire dell' altre 5, 172., in cui l'expressione ergageé par mariage des intendersi di natrimonio perfecionato; così porta la tradicione latina del Codice fatta per il Regue Italice, così fu deciso dalla Corte d'appello di Firenza cos sentenza de ... Marzo 1809, Perciò le scritte di matrimonio per verba de futuro, cono si travamo avanti la pubblicazione del Cod. civ. non hamo diritto alcuno per opporsi al movo matrimonio, che uno delli sposì volesse contrare.

Basso prezzo una casa di sommo valore; io potrei in qualità di suo creditote esercitare l'azione di rescissione che è ne suoi beni, e per intentare quest'azione non avvei di bisogno, che di giustificare il mio credito. Se al contrario si trattasse di un diritto annesso alla persona di Paolo, come se voi gli aveste accordato un diritto di uso sopra una casa, o gli aveste costituita ina pensione alimentaria, allora come creditove di Paolo non potrei esercitare le azioni risultanti da tali obbligazioni, perchè annesse alla di lui propria persona.

I creditori possone inoltre in loro proprio nome reclamare contro gli atti fatti di loro debitori in pregiudizio, de loro diritti (Cod. Civ. 1162) nè vi sarebbe luogo a

dichiararli non ammissibili.

In tal modo, se Paolo mio debitore avosse rinunziato a un eredità ad esso pervenuta, o all' usofrutto accordatogli dalla legge; io sarei autorizzato ad accettare questa credità, e fare annullare la rinunzia fatta in mio pregiudizio. ( ivi 622. 788.)

Fuori di questo caso, non si può intentare un azione per un terzo, neppure quan-

do si fosse suo mandatario.

In tutti i casi uno si può far rappresentare da persona munita di carta di procura, fuorche davanti i tribunali. Se dunque il mandatario vuole promuovere un azione, deve farlo per ordine ed in nome del solo suo mandante, salvo frattanto il far mettere negli atti, che eseguisce ciò come opponenti, seguita gli atti per l'interesse di

tutti gli opponenti (667.)

In questi due ultimi casi è permessa tal rappresentanza in una persona, per evitare il contrasto delle volonta di più creditori, e specialmente per risparmiare le spese, che sono sempre troppo forti, e gravose.

#### SEZIONE II.

Terzo motivo di inammissibilità. Se quello che pretende aver l'azione per parte di un altro, che l'aveva in addietro, non prova essere a lui succeduto.

L'interesse sia nato nella persona che intenta l'azione, oppure gli sia stato trassuesso, è necessario giustificarne l'esistenza, e la trasmissione, perchè quello, che reclama l'esecuzione di un obbligazione, deve prowarla. (Cod. Civ. 1315.) se non lo fa, deve essere dichiarata inammissibile la sua domanda.

Se l'interesse è nato nella persona dell' attore, come reclamando l'esecuzione di un atto di vendita da esso stipulato, l'atto for-

ma il suo titolo.

Se l'interesse è nato in un'altro, come se io reclamasi il pagamento di una somma prestatavi da Carlo nelle cui ragioni sono succeduto; hisogna non solo, che io faccia, la prova dell'imprestito ma ancora, che provi in che modo sono succeduto nelle ragioni di Carlo nella cui persona è nato l'interesse.

vanti a' notari. ( Leg. 25. ventoso an. 11. art. 20.) Due testimonj almeno asseriscono, che il tale da loro henissimo conosciuto è morto; che il tale è ad esso succeduto; che non vi souo altri eredi, e che non è stato fatto l' inventario. L'erede unisce a quest' atto la fede di morte dei suo suo autore, cd allora la sualità di erede è bastantemente provata. Alla tesoreria Imperiale, non si esige di più da quelli, che reclamano dello somme dovute dallo Stato al loro autore.

2. Se l'erede è beneficiato, serve il provare l'accettazione beneficiata, che secondo i termini dell'art. 793. del Godice Givile, l'erede è tenuto a fare nella cancelleria
del tribunale civile del circondario in cui si
è aperta la successione per godere del benefizio della legge di non esser tenuto al di
la delle forze dell'eredità medesima.

II. In qual maniera deve giustificare il

Legatario universale.

Se il successore è legatario universale, o crede testamentario, il che è l'istessa co-sa (perchè non si considera punto nelle disposizioni, la denominazione data dal testatore, ma l'effetto che producono (Cod. Civ. 1002.) egli succede nell'universalità de'heni lasciati dal testatore alla sua morte (ivi 1003. In questo caso o ha bisogno di farsi dare il possesso o non ne ha bisogno.

Se ha bisoguo di ottonere l'immissione nei beni compresi nel testamento, cioè, se il testatore ha lasciati degli eredi, ai quali la legge preserva la quota non disponibi,

Pigeau T. I. P. II.

le, e che di pieno diritto investe in tutti i beni ereditari il legatario universale, o l'erede testamentario, deve loro domandare la
consegna del donativo, o lascito che gli è
stato fatto. ( ivi 1004.) alora il successore fa la sua giustificazione col portare l'atto del possesso accordatoli, ma non può intentare azioni avanti di ciò perchè fin a quel
punto non possiede il suo diritto.

2. Se non ha bisogno dell'immissione in possesso ( e ciò accade ogni volta, che il testatore nou lascia, eredi cui si debba quota legittima) il legatario è investito dalla legge 'di tutti i beni dell' eredità (ivi 1006.)

Ma prima di tutto perchè il testamento abbia il suo effetto, se è olografo, o mistico, deve essere presentato al Presidente del tribunale di prima istanza del circondario in cui si apre la successione. Viene aperto se è sigillato; E nel caso in cui si tratti di un testamento mistico, non si può aprire, che alla presenza di que' notari, e que' testimoni che sonosi firmati dopo il testatore, e che trovansi sulla faccia del luogo, oppure a tal uopo citati . (ivi 1007.) Il Presidente forma il processo verbale dell'apertura, e dello stato del testamento, di cui ordina il deposito in mano di un notaro da esso nominato. (ivi ) Dopo tutte queste formalità il legatario universale, non può mettersi in possesso de' beni a lui legati senza una preventiva ordinanza, che ve l'autorizzi Quest' ordinanza è emanata dal Presidense ed apposta appiè di una istanza a lui presentata dal legatario, e alla quale unisce l'atto del deposito suddetto (ivi 1008.)

Adempite tali formalità il successore può esercitare la sua azione, formando il testamento il suo titolo.

III. In qual maniera deve giustificare

il donatario universale.

Se il successore è un donatario universlascio degli effetti compresi nella donazione, o sia fatta, r. de' beni presenti (e per regola generale non può comprendere che questi, (ivi 493.), o sia fatta, 2. de' beni presenti e futuri, il che non può aver luggo che in un contratto matrimoniale. (ivi 947.

1034. 1093.)

'In questi due casi, il donatario diventa padrone mediante l'atto medesimo della donazione; senza che vi sia bisogno di altro formal rilascio (ivi 938.) poichè quest' atto forma il suo titolo. Solamente allorchà la donazione è fatta in vigore di contratto matrimoniale, o tra i conjugi, e cumulativamente de beni presenti e futuri; all'epoca solo della morte del donatore, il donatario resta investito de' beni acquistati dopo il matrimonio.

In qual maniera deve giustificare il succes-

cessore a titolo universale.

Il successore a titolo universale, è quello che succede a una data porzione de beni di un individuo, come sarebbe di una metà di un rerzo, o in tutti i suoi stabili, o in tutto il suo mobiliare, oppure a una determinata porzione di tutti i suoi stabili, o di tutto il suo mobiliare.

Sotto l'antica giurisprudenza statutaria non faceasi distinzione tra il successore universale, e il successore a titolo universale; le istesse regole applicavansi alle due maniere di successione; ma il nostro Codice le ha distinte. Il successore a titolo universa-

le è o legatario, o donatarlo.

I Se è Legatario è sempre tenuto a domandare l'immissione in possesso del suo legato, o all'erede immediato se vi è, o al legatario universale in mancanza del primo, o finalmente in mancanza di entrambi agli altri eredi legitimi , (Cod. Civ. 1011.) Perciò in verun caso il legatario con titolo universale può promovere l'azione prima di aver domandata, ed ottenuta la consegna del suo legato. Fatta questa consegna c giustificandola altro non resta da provare al legatario.

Se il successore con titolo universale è donatario, come si è detto di sopra, divien padrone di tutto, mediante l'atto medesime della donazione, e senza che vi sia bisogne di formal consegna (ivi 938.) L'atto suddetto stabilisce il suo diritto, e serve il produrlo.

6. III.

Come deve giustificare il successore a titole particolare.

Il successore a titolo particolare, è quello che succede ad un certo, e determinate oggetto, come sarebbe ad una casa, ad una possessione, ad una somma di denaro; ed è a a titolo oneroso, o a titolo lucrativo.

1. Il successore a titolo oneroso, come quello, che ha comprato, permutato ec., ne prova la trasmissione mediante l'atto, che gli ha trasmessa la proprietà dell' oggetto. E' sufficiente quest' atto per trasferirgli la proprietà, senza che vi sia bisogno di altra formal consegna. (ivi:) 1138. 1583.)

Se si tratta di una cessione, acciocche il cessionario ottenga un diritto certo, riguardo ai terzi è necessario, che la notificazione della cessione sia stata fatta al debitore del credito cedito (ivi. 1690) oppure, che il debitore abbia accettato il trasporto con un atto autentico (ivi)

2. Il successore a titotolo lucrativo, vale a dire, a cui è stato donato, o tra vivi o con testamento, è o legatario partico-

lare o donatario particolare.

Se è legatario particolare (come se gli fosse stata lasciata in legato una casa) la consegna formale è necessaria, ed egli fino a detta consegna, non è in possesso del diritto, e non può valersi della sua azione.

(ivi 1014.)

Se è donataria particolare, non vi è bisogno di consegna, stante l'effetto della donazione, e senza bisogno della tradizione egli è in possesso della proprietà dell'oggetto a lui donato (ivi. 938.) L'atto forma il suo titolo.

Da quanto si è esposto in questa sezio-

ne ne risulta, che sebbene il diritto su cui si fonda l'azione, che si vuole intentare sia nato nella persona dell'attore, o in quella di un altro, a cui si è succeduti in quantuque siasi maniera, bisogna provare in primo luogo l'esistenza di questo diritto, quindi, se si è avuto per via di trasmissione, fa d'uopo provarla co' mezzi che abbiamo indicati, secondo le differenti maniere di successione. Se si trascura di far questo prove, può essere inammissibile la domanda. Difatti diviene inutile il discutere il fondamento di ragione quando non si è dimostrato, che, esistendo, sarebbe in favore dell'attore.

### SEZIONE IV.

Quarto motivo d'inammissibilità. Se l'attore è incapace degli effetti del diritto da cui procede l'azione.

Ogni azione è fondata sul diritto. Bisogna dunque, che quello che intenta un azione, reclamar possa gli effetti del diritto da cui procede. Giò esige qualche spiegazione.

Chiunque attende allo studio della procedura, la quale non è che l'esercizio pratico del diritto, deve sapere, che il diritto che si esercita, deriva, o dal diritto naturale, o dal diritto delle genti, o dal diritto civile.

1. Il diritto naturale è fondato sulla natura dell' nomo considerato come un essere

vivente. Basta dunque vivere ed esistere per potere reclamare gli effetti di questo diritto. Così uno morto civilmente, il quale avendo infranti tutti i vincoli che l' univano alla società, non può appoggiare un diritto sulle leggi che la sostengono, potrà non ostante formare una domanda alimentaria con tro i suoi figli, o ascendenti. Attesochè quando gli è stata accordata la vita, gli sono stati eziandio accordati tutti i mezzi legittimi di mantenerla. (47.)

2 Il diritto delle genti. Prima di darsi delle leggi, gli uomini co' frequenti rapporti resi necessari da loro scambievoli bisogni, contraevano reciprocamente un infinità di obbligazioni. Le semplici regole del buon senso, e dell' equità, dirigevano queste convenzioni. Difatti comprende si facilmente, che non vi era di bisogno di leggi civili per vendere, comprare, permutare, e dare a nolo ec., e che una tal qualità di contratti hanno dovuto precederle tutte, ed ancora hanno esistito, innanzi la divisione degli uomini in società. Basta dunque appartenere alla grande società umana per godere del diritto delle genti.

Perciò uno straniero può domandare l'esecuzione di una convenzione, che ha stipulata con un Francese.

Uno morto civilmente potrebbe farlo? Bisogna distinguere. Finche non ha prescritta la pena, gli è impossibile il contrat-

<sup>(47)</sup> Cod. civ. S. 25.

tare essendo considerato rispetto alla società, che 10 ha condannato come escluso, 
dall'intera società degli uomini. Non può 
reclamare i diritti, come può farlo un estranco, mentre verso la sua patria è anche 
meno di un estraneo. (48.) Gosì vien considerato dai giureconsulti lo stato del morto 
civilmente. Ved. Pothier Traffato delle Persone Tr. III. e Richer Trattato sulla morte 
civile pag. 6. Ma se ha prescritta la pena dovuta al suo delitto, allora la legge con una 
specie di tolloranza permettendogli di acquistare, (Cod. Civ. 33.) gli permette ancora 
d'intentare le domande relative alle convenzioni, che ha stipulate.

3. Il diritto civile. Riuniti gli uomini in diverse sosietà, sonosi trovati astretti a creare delle leggi, ed a modificare, ed estendere le regole naturali, che fino a quell'istante gli avevano governati. Il diritto ristitante da queste leggi civili, o positive, è pertanto divenuto particolare ai membri di quella società che le ha create. Non può in conseguenza essere invocato che da essi, o da quegl'individui, che la società ha ammessi a parteciparoe.

Perciò per essere ammesso a reclamare gli effetti del diritto civile, è necessaria una delle tre seguenti condizioni:

O esser nato Francese, o divenuto tale ( ivi o. 10. ), o appartenere a una nazione, che in seguito de' veglianti trattati è

<sup>(48)</sup> Cod. civ. S. 22.

in reciptocità di diritti civili con la Francia ( Cod. Civ. 11. ), o in fine, essendo forestiere, essere stato ammesso dal Governa a stabilire il suo domicilio in Francia ( ivi 13.)

Se l'attore non è in uno di questi tra casì, e che reclami il benefizio di un instituzione di diritto civile, per esempio una successione, come più prossimo parente di un defunto, o la consegna di un legato, che gli sarà stato fatto, o il benefizio di un instituzione di diritto civile ec., deve essero dichiarato non ammissibile nella sua domanda, perchè l'azione, che vuole esercitare, proviene da un diritto, del quale non ha il godimento.

Da quanto si è veduto in questa sezione, ne risulta dunque, che per essere ammissibile ad esercitare un azione, bisogna esser capaci del diritto, da cui essa procede, altrimenti la domanda non è ammessa.

### SEZIONE V.

Quinto motivo di inammissibilità. Se prima di promuovere un azione, il creditore non ha adempite le condizioni richieste dalla Legge, o dalla convenzione.

La legge, o la convenzione esige qualche volta, che prima di entrare nell'esercizio dell'azione, l'attore adempisca a cercizio dell'azione, l'attore adempisca a cercizioni; se non lo fa non è ammissibile nella sua domanda.

 I. I.a legge vuole per esempio per regola-generale, che l'attore prima di formare la sua domanda, abbia tentata la conciliazione ( Cod. proc. 48. ) altrimenti la domanda non può esser ammessa ne tribunali

( ivi. ) (49.).

Gosì sebbene i legatarj e particolari, con titolo universale, ed allorchè vi sono degli eredi aventi riserva di quota, che sieno investiti del diritto alla cosa legata in vigore del semplice testamento (Cod. Civ. 1014.), non ostante la legge esige, che prima di mettersi in possesso dell'oggetto legato, e di pottere intentare azione contro i terzi a cagione del suddetto diritto, abbiano ricevuta la consegna de'loro legati (ivi 1004. IIII. 1014.).

Fino a questa consegua, e fino dopo la prova della conciliazione, l'attore deve essere dichiarato non ammissibile nella sua

domanda.

2. Le condizioni volute dalla convenzione sono infinite, attesochè dipendono unicamente dalla volontà delle parti. Daremo in due esempi una sufficiente idea di

tutti i casi possibili.

Io mi obbligo a darvi mille franchi a condizione, che voi riporrete ne'vostri granaj la mia raccotta. Voi non lo avete ancora fatto, onde non potete essere ammesso a chiedere l'esecuzione della mia obbligazione. Parimente; prendo a pigione la vostra casa col patto, che vi farete i tali o

<sup>(49)</sup> Prima di potere essere posti in nota come creditori ipotecari, o agire, è necessaria l'iscrizione, il documento autentico, registrato, bollato, etc.

tali acconcimi, e ristauri; fintantochè non sono fatti, voi non mi potete chiedere; che io vi paghi la rata della convenuta pigione.

Così dunque finche le condizioni, o sieno volute dalla legge o dai patti, non sono state adempite, deve essere dichiarato l'attore non ammissibile nella sua domanda, salvo ad intentarla di nuovo dopo l'adempimento.

SEZIONE VI.

Sesto motivo d'inammissibilità se l'azione è intentata contro un altro fuori del debitore.

Questo motivo di inammissibilità è semplice, essendo agevol cosa il comprendere, che se chiamano in giudizio un altro fuori di quello, che mi è obbligato, non devo essere ammesso nella mia domauda, così dunque legatario particolare di un orologio, di una libreria ec., se io formo la mia domanda contro il legatario a titolo universale di tutti gli stabili del defunto; egli chiederà con ragione, che io non venga ammesso, allegando non esser egli il debitore de' legatl mobiliari, a cui solo spetta il sodisfarmi. Sarò pertanto dichiarato non ammissibile nella mia domanda, salva la mia azione contro il legatario del mobiliare.

SEZIONE VII.

Settimo motivo d'inammissibilità; se essendovi concorrenza di azioni, l'attore ha fatta la sua scelta.

Le leggi dandoci il diritto di domandare un oggetto, ci offrono qualche volta diversi mezzi per ottenerlo; o per scegliere tra questi mezzi quello che secondo le nostre idee e le nostre vedute ci sembri il più proprio a condurci al prefisso scopo; o perchè un solo potrebbe non esser bastante.

Questa riunione di diverse azioni, si chiama concorrenza o concorso di azioni, perchè infatti diverse azioni concorrono per

l' istesso oggetto

In generale, se le diverse azioni, che ci offre la legge per giungere all'istesso intento, possono separatamente ciascheduna condurci ad ottenerlo, allora non si può intentarle tutte, e solo si ha il diritto della scelta di quella che si creda la più convenevole alla situazione in cui uno si trova. Questa scelta fatta che sia, esclude l'uso

di tutte le altre azioni .

Per esempio Carlo ha contratta l'obbligazione verso Paelo di mettergli a coltura venti ectari di bosco, impegnandosi di pagargli mille franchi in mancanza di adem pimento. Carlo non mette mano all'opera onde a Paolo rimane la scelta o di molestarlo per l'esecuzione dell'obbligazione principale, o di esigere i mille franchi stipulați nella clausola penale (Cod. Civ. 1228.). In tal modo, ha l'adito libero di esercitare due azioni, senza però poter domandare a un tempo istesso ambe le cose (ivi 1220.). Se ha fatta la sua scelta, se per esempio ha preferito di chiedere i mille franchi, non sarà poi ammissibile, se abbandonata questa domanda, vorrà sollecitare l'esecuzione della principale obbligazione.

Questa regola generale, che quando si è prescelto tra diverse azioni, non si possa esercitare che quella, che si è scelta, ha luogo allorche, o l'una , o l'altra delle suddette azioni è bastante per condurci al medesimo intento; ma allorchè l'esercizio di tutte le nostre azioni è necessario per giungere allo scopo che hanno le leggi accordandoci il diritto di domandare un oggetto, desse possono intentarsi o tutte, o in parte. secondo la volontà diquello che le ha. Per esempio Pietro è creditore di Paolo per denaro ad esso imprestato. Egli ha contro di lui un azione per farlo condannare a pagar questa somma; ma siccome potrebbe darsi, che la semplice condanna non bastasse a fare ottenere a Pietro il pagamento di quante gli è dovuto, le leggi gli accordano di potere esercitare altre azioni unite alla prima. In conseguenza di ciò, può formare un opposizione, o sequestro in mano di un debitore di Paolo, e citar questo a sentirordinare, che la somma, che sarà confessata dal suddetto debitore sequestrario sarà sborsata a esso Pietro, fino alla concorrente quantità del suo credito. Questa seconda azione può intentarsi nel medesimo tempo dell'altra ed anche dopo senza escluder la prima, perchè sono entrambe necessarie per far giugner Pietro all' intento di esser pagato. Limitandosi ad esercitare solo la prima, potrebbe essere che mai pervenisse ad ottenere il suo pagamento, per il caso, che Paolo non avesse alcuno de propri beni in suo potere, e fossero tutti in mano di terzo (50.).

#### SEZIONE VIII.

Ottavo motivo di inammissibilità; se l'azione è in pendenza di lite.

La pendenza di lite è proveniente dal latino lis,, lite, e pendere, esser sospeso. Questa parola in conseguenza esprime, che una lite non è peranche terminata. Cost quando si dice, che un affare è in pendenza di lite, significa, che il tribunale dinanzi a cui pende, non ha ancora deciso definitiramente.

Prima di formare una domanda, bisogna esaminare se dessa è di gia pendente, o avanti il tribunale ove si vuol presentare, oppure in un altro, tra lo medesime parti, e per l'istessa causa. Se una simil domanda è di già pendente, e che ne sia stata formata una soconda innauzi la decisione della prima, la seconda può esser rigettata e dichiarata non ammissibile, salva sempre la continuazione dell'altra.

Se per esempio fosse stata formata da Paolo una domanda contro Pietro pel pagamento di un obbligo di 500, franchi, e che il suo erede non avendo notizia di tal domanda, molestasse di bel nuovo Paolo per l'istessa causa, quest'ultimo potrebbe far dichiarare l'erede non ammissibile nella

<sup>(50)</sup> Lo stesso è contro un mallevadore solidale. Codice civile 5. 1204.

sua istanza, salvo sempre il poter procedere sù quella formata dal suo autore.

Dono tutto cid, vi vogliono tre condizioni affinchè vi sia luogo a questa inammissibilità.

Prima condizione . Bisogna, che le due domande sieno tra le medesime parti, e

nelle medesime qualità.

Tra le melesime parti . E' necessario , che sia tra l'istesso attore, e l'istesso reo. o tra' respettivi rappresentanti; perchè l'erede, ed il successore continuano la persona del defunto, e del loro autore. Non vi sarebbe pendenza di lite, se non esistesse

quest' identità.

Non vi sarebbe similmente luogo ad inammissibilità, se le parti non procedessero nelle medesime qualità. Per esempio, Enrico come tutore di Giovanni, intenta un azione contro Luigi pel pagamento di un obbligazione . Dipoi forma un altra domanda contro il medesimo Luigi, non più in qualità di tutore, ma in suo proprio nome. Quì non vi è pendenza di lite, mentre è vero, che sono le medesime parti che procedono, ma con differenti qualità.

Seconda condizione. E' d' uono, che le due domande abbiano per iscopo l'istesso oggetto. Per esempio l'istessa servitù, o l'istessa obbligazione, altrimenti non petrebbe dirsi, che l'affare fosse in pendenza di lite, quando la prima, e la seconda fossero

essenzialmente differenti .

Terza condizione . Bisogna infine , che

le domande abbiano una medesima causa. Così io domando una statua in virtù di un legato; io la domando di bel nuovo in vigore del medesimo legato; allora vi è pendenza di lite; il che non vi sarebbe se questa seconda azione avesse una diversa causa. Per esempio io vi cito dinanzi al tribunale in virtù di un legato, che mi è stato fatto, e vi domando una statua, che ne formava l'oggetto. Dipoi preferisco di chiedervela in vigore di un altro titolo che io abbia, come sarebbe a titolo di compra; nou vi sarà pendenza di lite, non avendo le due domande una causa medesima.

In tal guisa ogni volta, che queste tre condizioni trovansi riunite cumulativamente in un medesimo affare, ne risultera l'inammissibilità della seconda domanda. Se le suddette condizioni non sono riunite, e non se ne trova che una o due, la seconda allora sarà ammissibile, e si potrà proseguirle tutte due .

Si può non ostante rinnovare una domanda, ma però revocandola prima, eccet-

tuati gli appresso due casi.

Il primo è quando, sulla prima domanda essendosi presentata la parte citata la pendenza della lite sia formata, e bisogna seguitarne la procedura. Se si potesse riceminciare in tutte le circostanze della causa una contestazione, abbandonando quel che fosse già stato fatto, un litigante di cattiva fede potrebbe far durar la lite in infinite, per vessare e stancare il suo avversario.

Solo se la prima domanda fosse viziosa, e che il reo ne chieda la nullità, e la seconda domanda sia stata formata per riparare l'inconveniente della prima ed evitare 1: spese; allora il citato non può ricusaro di procedere su questa seconda, purchè gli sieno pagate le spese causategli dalla prima.

Se la nullità fosse relativa al solo reo; per esempio se si fosse lasciata l'indicazione di sua dimora nella citazione, egli potrà dichiarando, che non si opporrà a questa nullità, procedere solla prima domanda, e

ricusate di farlo sulla seconda.

Il secondo caso in cui non si può ridnovare una domanda, è quando il reo vi
acconsente. Se per esempio l'attore avesse
domandato meno di ciò che avea diritto di
esigere, ed il reo avesse taciuto, il primo
non potrebbe, retrocedendo dalla sua domanda, formarne una più estesa. Vedesi un
esempio di questa decisione nell'artic. 1211.
del Codice civile, in cui si dice, che se il
creditore ha citato un debitore solidale per
la sua porzione, e che questo abbia acconsentito alla domanda, la remissione della
solidità è operata, in guisa tale, che il creditore non potrebbe più per mezzo di una
seconda azione esigere il totale.

# SEZIONE IX.

Nono motivo di inammissibilità. Se l'azione è estinta.

Le azioni si estingnono in molte ma-Pigeau T. I.P. II. Quelle comuni, sono la prescrizione, la transazione, la dimissione, e la cosa giu-

dicata (52) .

Quelle poi particolari diversificano secondo la natura di qualunque specie di azione: così i crediti si estinguono in diverse maniere ad essi particolari, come la novazione, la delegazione, il pagamento ec.

Siccome abbiamo consigliato nel discor, so preliminare lo studio della glurisprudenza, prima di passare allo studio della procedura, devonsi avere avute sotto gli occhi queste differenti maniere di estinzione delle azioni derivanti dalle obbligazioni. Il Codice Civile ne tratta dall'artic. 1234, fino all'artic. 1314., e dal 2219, fino al 2281. Vedasi anche Domat ne' luoghi dove parla della delegazione, novazione, pagamento, imprestito, prescrizione e transazione, e Pothier nel trattato delle obbligazioni tomo 2. pag. 1. e seg.

Osserveremo ora solamente, che quello che vuole esercitare un azione, deve esaminare prima di tutto, se in sequela della regole, sviluppate negli indicati luoghi, essa è estinta, nel qual caso non deve pro-

cedere più avanti

<sup>(51)</sup> Yedi dopo lib. 2. p. 1. tit, 1. cap. 3. art. 7. §. 1 , e part. 2. tit. 5. cap. 1.

<sup>(52)</sup> Si trovano dettagliate fra i mezzi di terminare un'istanza lib. 2. p. 2. tit. 5. — Della cosa giudicata, ved, quan o non ha luogo l'appello lib. 2. part. 4. tit. 1. cap. 1. sgz. 3. 5. 1.

Se non ostante pretende, che l'estinzione non sia completa; verbi grazia se il son avversario lo minaccia di opporgli una prescrizione di dieci anni e che egli pretenda che questa prescrizione non si possa acquistare, che in venti anni, non ancora spirati, allora può intentare l'azione; ma se vien giudicata la prescrizione come completa, sarà dichiarato non ammissibi.e nella sua domanda.

Abbiamo vedute le sorgenti principali de' motivi di inammissibilità . Non sono desse le sole, ma parleremo dell'altre a misura che se ne presenterà l'occasione, e l'instruzione ci darà più d'una volta luogo ad occuparvisi. Similmente vedremo parlando del giuramento, che non è ammissibile la prova della falsità di quello, che è stato deferito, o riferito ( Cod. Civ. 1363. ) .-Nell' istessa guisa parlando delle prove, osserveremo, che quei che volesse stabilirne, una contro una presunzione legale, o per esempio volesse far delle prove contro l' autorità della cosa giudicata, (ivi 1350.) nonsarebbe ammesso a farlo ( ivi 1352. ) quando almeno la legge in se stessa non avesseriservata la prova contraria ec. ( ivi ). Serve l'aver qui indicate le principali cagioni di inammissibilità, ben comprese le quali si. possono conoscere facilmente intte le altre... Dopo avere esaminata l'azione, che si vuo- . le intentare, se non si veda, che appartenga ad uno de' casi indicati, e sviluppati in una delle sezioni di questo capitolo, vale

#### CAPITOLO II.

SECONDA CONDITIONE PER FORMARE UNA DOMANDA.

La domanda deve essere fondata.

Se non evvi alcun metivo di inammissibilità da opporre alla domanda, bisogna

vedere se è ben fondata.

Il fondamento di qualunque azione è il diritto; pertanto bisogna osservare prima d'inteutarla, se si ha un diritto valido; e siccome quest'esame non è a portata di molte persone in diversi casi, devono esse consultar quelle il di cui ministero è d'interpetrare la legge, illuminare i cittadini su'lopo interessi e difenderne i diritti davanti ai tribunali (53.)

<sup>(53)</sup> Quanto siano stimabili, e di quante cognuioni abbiragginno i Giureccoustiti, e quanta cura cosar devono al Governo, si vede dottamente rilevato nelle Pandette Faincesi Tom. 1. pag. 260., nelle note al discorso di M. Portalii, nel quale si parta dei Giupeconsulio — comune le geninaire de la Magistrature — seguendo Pidee di D. Magoscilli.

Se a tenore di quanto abbiamo di già consigliato ed avrebbesi dovuto fare, innanzi di entrare nello studio della procedura, si è incominciato da quello della giurisprudenza, dovrebbonsi avere delle nozioni sufficienti per esaminare il fondamento di un'azione, e valutarlo. Giova nondimeno il rammentar quì due regole principali.

La prima, che il diritto privato è composto di tre specie; cioè il diritto naturale, il diritto delle genti, e il diritto privato. e l'azione da intentarsi, non può procedere

che da una di queste tre specie.

Il diritto naturale, senza che vi sia bisogno di alcuna legge civile, che lo comandi, espressamente impone a' genitori di

Acuesseau disc. 3. — cette profession est aussi ancienne que la justice, aussi noble que la vertu. —

La necessità del loro ministero è grande in specie trattandosi di move leggì, solo in questa circostanza, bisogna ben guardarsi dall' abbondanza troppo solita degli interpetri, ma legger poco, e il meglio. Su di ciò è veramente esprimente la riflessione di M. Portalis nel detto suo discorso; che in alcuni tempi si è condannati all' ignoranza per mancanza di libri , in altri è difficile l' instru-

irsi perchè, ve ne son troppi.

L' interpetrazione è o autentica riservata al Legislatore, se la legge è oscura, o usuale riservata al Giudico che giudica secondo altri esempi simili; o dottrinale riservata ai Giurecon ulti, che vale a seconda che i loro raziocinj son giusti, e persuasivi, e che può dirsi estensiva, o restrittiva, o declarativa delle espressioni della legge. L' autentica e l' Usuale non sono si facilmente ammesse nell'attuale Legislazione, giacchè l'applicazione interpe-trutiva delle leggi ai vari casi particolari è rilasciata ai tribunali, ma le loro decisioni non fanno mai un regolamento generale. Cod. civ. §. 4.5. ( si vedrà dopo al lib. 2. p. 2. tit, 2. cap. 1. sez. 3., e tit, 3. cap. 2. in qual modo gli esempi si possano portare per provare la consuctudine ); La dottrinale poi, di cui qui tratta . è ntilissima . allevare e nutrire i propri figli, ed a questi di alimentare i genitori quando sono resi incapaci di procurarsi la sussistenza; e produce contro di quelli che ricusano di adempire a tale obbbligazione, delle azioni infavore degli altri . E stabilisce ben altri diritti . ed obbligazioni .

Il diritto delle genti impone a quei, che hanno contratti degli impegnidi adempirli, e rispettare le proprietà, che derivate sono da questo diritto, e produce ugualmente contro coloro, che infrangono queste obbbligazioni delle azioni in favore degli altri.

Il diritto civile serve di regola ai rapporti, che gli uomini hanno tra loro come componenti un istessa società, e produce parimente contro gl' infrattori di tali rapporti delle azioni in favore di quelli, che sono vittime di una tale infrazione.

La seconda regola, è che non basta.

che il diritto naturale, o quello delle genti diano moto ad un azione, per intentarla. E' d' uopo inoltre il considerare se quest' azione sia mitigata o annichilata dal diritto civile. Ora svilupperemo tale idea.

Abbiamo già esposto come gli uomini essendosi uniti in società, ed avendo costituita un autorità per governarli; questa autorità conoscendo che gli uomini avvicinatisi gli uni agli altri diventavano soggetti ad una maggior quantità di rapporti che per l'addietro, aveano instituite delle regole per mantenerli, e tali regole formavano ciò che si chiama il diritto civile.

Gli nomini riunendosi insieme, hanno incontraccambio de vantaggi ad essi procurati dallo stabilimento della società, rinunziato a far valere il loro proprio interesse, ogni volta che contrario fosse a quello della suddetta società.

Dopò questa tacita e generale convenzione, l'autorità stabilita per presiedere alla società, si è trovata nel caso di modificare, e qualchè volta annichilare le azioni procedenti dal diritto naturale, o dal diritto delle genti, allorchè possono esser contrarie all'interesse generale della società.

L'dunque una verità l'asserire, che il diritto civile miriga ed annichila qualche volta le azioni del diritto naturale, e del diritto delle genti. Da una folla di esempiche dovrebbero essere stati veduti nello studio della giurisprudenza, non accen-

neremo, che i seguenti.

Secondo il diritto delle genti il creditore di una rendita, o di una somma producente dei frutti, ha contro il suo debitore un azione per gli arretrati ad esso spettanti. Non ostante, quest'azione vien mitigata dal diritto civile, restringendo il creditore a cinque anni ( Cod. Civ. 2277.) e negandogli un azione per gli anni antecedenti, affine d'impedire, che un creditore lasciando sempre crescere gli arretrati, nont metta il debitore nell'impossibilità di pagarlo, e non cagioni la totale sua rovina.

Quello, che ha una simile azione noni deve dunque esercitaria, mentre è del tutto estinta avanti agli occhi della legge civile. Se lo facesse vi sarebbe luogo a dichiararlo non ammissibile, come abbiamo detto di sopra al titolo de' motivi di inammisibilità sezione nona pag. 241.

Abbiamo detto ancora, che qualunque azione si appoggia sopra un diritto; perciò quando la legge conferisce l'eredità di una persona, ne suppone la morte naturale, o civile (Cod. Civ. 718.) come quando determina gli effetti dell'assenza, o del divorzio, presuppone, che l'assenza sia dichiarata,

ed il divorzio pronunziato.
Per avere un azione vi abbisogna dunque il concorso di queste due cose; 1. il fatto preveduto dalla legge; 2. una decisione di questo diritto in nostro favore, in guisa che avvenendo l'una senza l'altra non

evvi vernna azione.

Così un uomo che allega un fatto senza provare con una decisione dei diritto, che da tal fatto ne nasca qualche cosa in suo favore; non mostrando il suo interesse, non può muovere azione. Per esempio Pietro non può niente concludere in suo favore per un imprestito fatto da Paoloa Giovanni; in conseguenza non può molestar Giovanni per ragione di quest' imprestito. Se parimente si, allega una decisione della legge senza, prevare, o dimostrare, che il caso per cui; in stata emanata, esista o sia esistito; non evvi azione. Si allega per esempie, che la legge ha conferita ai più prossimi parenti la successione di una persona

ma non se ne prova la morte; non si può far uso di questa legge per, formarsene un

mezzo di ragione.

Affine di giustificare l'esistenza di un azione; bisogna per tanto 1. offrire di provare il fatto sul quale si pretende, che la legge decida in nostro favore; 2 allegare la decisione della legge su questo fatto.

Qualche volta si hanno le prove del fatto, ma sovente queste mancano. Noi spiegheremo entrambi questi casi nelle due se-

guenti sezioni.

#### SEZIONE I.

De' casi nei quali quello che vuole intentare un azione, ha in suo potere le prove, su cui è fondata.

Ogni attore deve provare la sua pre tensione, altrimenti la sua domanda non è ammessa secondo il volgare assioma: Actore non probante, reus absolvitur, assioma consecrato, dall'artic. 1315.del God. Civile, che dice, che quello che reclama l'esecuzione di un obbligazione, deve provarla. Se dunque l'attore ha in suo potere le prove dell' fondamento dell'azione da esso intentata deve produrle (54).

Queste prove si chiamano titoli.

<sup>(5)</sup> L'Attore deve esser proporto, nà deve ater bisogno di tempo per trevarci focument; fiori che per li scinriment che esige il Tribunale. Di più all'udienza deve andar dopo che ha comunicati, on offerta la comunicazione dei documenti, se no l'aggiornamento può essere a suo carico.

Il titolo della domanda, è o autentico, o privato. Si spiegheranno negli appresso di paragrafi queste due specie di titoli, ed i loro effetti.

6. I

Del caso in cui è autentico il titolo della

Siccome il titolo autentico, non ha sempre l'istesso effetto in quanto all'esecuzione diremo:

- 1. Ciò che è il titolo autentico, e quale esser deve la sua forma.
  - 2. Quando è esecutorio senza la sentenza.
- 3. Quando vi è necessario una sentenza per renderlo esecutorió.
- 4. Quando non è esecutorio, e ciò che si dee fare per renderlo tale.
  - I. Titolo autentico. Sua forma.

Si chiama titolo autentico, quello che è stato ricevuto da dei pubblici nfiziali, che hanno il diritto di rogare de' pubblici istrumenti nel luogo in cui l' atto è stato stipulato con le prescritte formalità (Cod. Civ. 1312.) (55)

<sup>(55)</sup> Vodi sopra lib. 1, tit. 2, 5. , e dopo lib. 2, p. 2, tit. 1, e la legge notariale Bullettino 105, La lagge fissa 'i requisiti per i rogiti, e la qualità dei testimoni, Per riguardo ai tettimoni sono esclasi il Clero, è il revuieur, delle parti, e del notaro. Servitori devono dirsi quelli, la cui fortuna è di assoltat dipendenza del Padrone, che gli da salario, provisione. D' Agan nel nounceux Erricer, non I. Domestique, a cecenna le limitati nel consecutatione del productione del p

Queste tre condizioni; 1. che sia stato ricevuto l'atto da un pubblico ufiziale; 2, che abbia questi il diritto di rogare istrumenti nel luogo dove è stato stipulato; 3 che le prescritte formalità sieno state osseriate; sono assolutamente necessarie. Perciò un obbligazione ricevuta da uno, che non è notaro, o che essendolo, è interdetto; un obbligazione ricevuta da un notaro fnori della giurisdizione entro la quale può esercitare le sue funzioni; un obbligazione in cui non è stato inserito il luogo in cui l'atto è stato stipulato, come lo ingiunge la legge del a5. ventoso ando 11. artic. 12. cc...

Frattanto, se un tal' atto è stato firmato dalle parti, vale come scrittura privata (ivi. 1318. leg. del 25. ventoso an. 11 artic.68.); e se l'atto non può valere quale scrittura privata, come se per esempio contenesse una donazione, che secondo l' art. 93. del Cod. Civile deve essere rogata per mano de' notari sotto pena di nullità, un tal'a-

to non avrà alcun vigore.

I notari sono pubblici ufiziali stabiliti per ricevere tutti gli atti, ed i contratti a'quali le parti vogliono dare un carattere di autenticità in forza della pubblica autorità (1, 25. vent. art. 1.) Ma perchè detti ufiziali sono quelli da cui derivano la maggior parte degli atti autentici, non bisogna immaginarsi, che sieno i soli, che possono darea un atto un carattere di autenticità; Chiamando la legge atto autentico quello,

che è stato ricevuto da i pubblici ufiziali in generale, dice, che basta, che il pubblico ufiziale abbia la facoltà di ricevere degl'istrumenti nel luogo dove è stato stipulato l'atto e che sia fatto con tutte le prescritte solennità. In tal guisa una fede di nascita. o di morte, una citazione notificata da un usciere, un processo verbale di conciliazione formato da un Giudice di pace, un atto di vendita da un notaro, sono ugualmente atti autentici, e fanno piena fede di ciò che esprimono sino all' inscrizione, o querela di falsità (ivi. 1319. 1.25. vent. 11. artic 19. ) vale a dire fintanto che non sonosi fatti dichiarare questi atti come falsi, con l'iscrizione o querela di falsità, che per cagione della sua importanza è sottoposta a delle regole particolari e severe, delle quali tratteremo nell' istruzione . Ma devesi comprendere fino da quest' instante . di quanto importanza è per le parti, che i titoli sieno piuttosto autentici che privati (56).

Le leggi con cui si regola la separata fabbrica, che racchiude il duplicato degli atti, per prevenire il difficilissimo, ma pur possibile caso di un incendio, sono ul sicu-

<sup>(56)</sup> Deve anche intendersi facilmente, quanto sia importanto la probita dei notari roganti; e di quelli presso quali restano gli atti. Leg. notar. sudd. \$5, 54, 55, 56. Qui si risvoglia naturalamente l'idoa del pregio massimo che la in Toscana l'isituto degli Archivi, e in specie dell'in consideratione del conservano tutti gli atti notariali con sicurezza, e con ordine, nè si defraudano i notari viventi, e in molti casi il rore eredi del diritti sulle copie.

Un titolo autentico è in forma esecutiva, o non lo è. (52)

Un titolo in forma esecutiva è quello, che essendo notificato nella maniera prescritta dalle leggi, può essere esecutivo contro quello che si è obbligato, e suo malgrado de plano, senza la permissione del Giudice, purche siasì nel caso, in cui il modo dell'esecuzione sia indicato dalle leggi; e perchè unò in tal guisa eseguirisi si chiama esecutivo.

Per dare a un atto la forma necessaria affinchè possa astringere de plano all'esecuzione bisogna, che la spedizione, vale a dire la copia della minuta, sia in grossa (58). (leg. 25. vent. 11. art. 25.) è sia sigillata col sigillo particolare dal notaro (ivi. 22); infine sia intitolata col nome dell' Imperatore, e contenga un mandato agli ufiziali di giustizia e della pubblica forza di dare all'atto la dovuta esecuzione, se ne sono richiesti. (Cod. proc. 545. Senato - Consulto organico del 28. forile an. 12. art. 41. legge 25. vent. art. 25.)

sicuro garante della autenticità, e conservazione del documenti. Tale instituto è dovreto ai Fiorentini come lo sono le lettere di cambio, la scrittura per bilancio, e tauti ultri sistemi di amministrazione utili, semplici, e sicuri; Auche pei tribunali era certa la conservazione dei documenti, il comodo di riscontartal, e sintranciarli suche sensa sapere l'epoca precisa in cui vi furnon depositati; Tale uno sasicurava le fortune dei Particolari, dandoli i mezzi, e di conservare, e di promuovere i propri diritti, dava aptività ai tribunali, e arricchiva l'erario.

<sup>(58)</sup> La grosse, o copia in forma escutoria deve avere

Ecco la formula ordinata dalle leggi. Napoleone per la grazia di Dio, e per le costituzioni della Repubblica IMPERATOR DE' FRANCESI ec. a tutti quelli che vedranno le presenti lettere SALUTE. Facciamo sapere. che davanti ec. (segue il nome del notaro, e la trascrizione dell'atto; si termina poi con quest'altra formula ) comandiamo , ed ordiniamo a tutti gli uscieri che verranno richiesti, di dare esecuzione alle presenti, ed a' nostri Procuratori generali, . e Procuratori nostri presso i tribunali di prima istanza di darvi tutta la mano; a tutti i comandanti. ed ufiziali della pubblica forza di prestarvi mano forte quando ne sieno richiesti; in fede di che, abbiamo fatte sigillare le presenti, che furono fatte, e passate a....

Se l'atto ha questa forma è esecutivo; vo; (1) ma qualche volta vi abbisogna l'ordivanza del Giudice per devenire all'esecuzione.

solo 25, versi per pagina di carta bollata di Cent. 75. come derono usare i notari, e così deve farsi l' Expedition, o copia antentica, ma non esscutora : (Legge del Bojlo 5), 36, 37, nel Bull. 78.)
La minuta d'Eriginale, che resta al notaro firmato

La minuta e l'originale, che resta ai notaro firmato da esso, dai Contraenti, e dai Testimoni; e quale può scriverai come si vuole.

L'ante par brevet siscrive in che carta bollata, e come il vuole, ed è un atto autentico.

(a) Chramasi ancera un titolo in forma essecutiva titolo paratte, pratti un titino tenniue vien dal latino paratte, proceso, per dire che l'essecuzione di quest'atto è sempre pronta farsi. Altri traggiono l'ettinologia di detta parola da paratti che indica l'atto di approvazione la quale era por k'amblictro necessaria per rendere l'atto essecutivo.

II. Quando il titolo autentico è esecutivo senza decreto.

senza decreto.
Otte la spedizione dell'atto nella forma, che si è indicata, affinche si possa e-seguirlo de Plano, è necessario essere nel caso in cui la legge autorizza a farlo, senza ricorrere al Giudice; attesocle vi sono de casi ne quali la legge lo permette, ed altri in cui non lo permette.

I casi ne' quali lo permette, sono quelli, in cui l'atto esprime la precisa obbligazione di pagare una prefissa somma di denaro, o restituzione di una cosa liquidata in ispecie, y g. 100 decalitri di grano

Il diritto del creditore essendo di farsi pagare una somma, o restituire una data cosa, e non potendo riuscirvi nel caso di negativa per parte del debitore che facendo vendere i di lui beni per esser pagato sul prezzo de' medesimi; era d'uopo, che le leggi prescrivessero per questo caso un metodo uniforme senza lasciarlo in potere del Giudice, giacchè le migliori leggi son quelle, che lasciano meno casi indecisi ed all' arbitrio del Giudice, Di fatti, la regola è un magistrato imparziale ed assai più sicuro dell'uomo il più giusto, le decisioni del quale dipendono troppo spesso ed anche senza che egli se ne accorga, da mille circostauze particolari, da'pregiudizi, che non ha potuto vincere e dalle passioni, che non ha potuto superare.

Le leggi hanno dunque stabilito per questo caso un metodo uniforme da osservar-

( 30, 4,43. )

si per l'esecuzione di quest'atto senza ricorrere al Giudice per farla ordinare.

Affine di procedere per l'esecuzione in virtà di un titolo esecutivo per fare un sequestro, o pignoramento tanto mobiliare, che immobiliare, bisogna che il debito sia liquido, vale o dire di una souma certa come sarobbe di mille franchi, o di una cosa similmente certa, vale a dire 100. decaliri di grauo (Cod. proc.)

Se il debito certo e liquido non fosse di una somma di denaro, ma di cento decalitri di grano, potrebbesi sequestrare nel caso di ritardo, perchè il debitore che non lo consegna è in mora e se si attendesse di farne la liquidazione in denaro, el potrebbe sottrarre il suo mobiliare, ma dopò l'esocuzione restano sospese tutte l'esocuzioni ulteriori fino a che ne sia stata fatta fatta la valutazione ( Cod. Civ. 2213. Cod proc. 551.)

Quantuque però si possa far di meno di una sentenza per fare eseguire de plano un atto esceutivo, non ostante si cita per ottenerlo ne due seguenti casi; il primo quando il credito non è fruttifero; la domanda fa decorrere i frutti dal giorno della citazione in conciliazione, se questa domanda o fatta dontro il mese della non seguita comparsa, o non conciliazione (Cod. proc. 57.); se è fatta dopo, i frutti decorrono come sopra dal giorno della domanda (Cod. Civ. 115<sub>d</sub>.) Il secondo caso è quando il titolo esecutorio non produce ipoteca; una sentenza condannatoria la conferisce (ivi. 2123.)

III. In qual caso l'atto autentico non è esecutorio senza Decreto.

Se la legge, ha determinato un modo di esecuzione per i casi, che più ordinariamente hanno luogo; per esempio qualora mi sono obbligato a darvi una tal somma, o una tal quantità di un oggetto determinato, vi son però molti casi, per i quali non ha niente ordinato; tanto perchè sono così estesi, che non è stato possibile prevederli tutti, quanto perchè quando fosse riuscito il farlo, non prevedendo tutte le circostanze che diversificano in infinito, non avrebbe potuto indicare se non in una maniera assai imperfetta, l'esecuzione dell'atto. La legge dunque è stata obbligata ad affidarsi alla prudenza del Giudice, e conferirgli l' autorità di regolare l'esecuzione come stima più convenevole. In tal guisa allorchè l'atto verte in uno di questi casi, non si può eseguire senza la permissione del Giudice, e bisogna assolutamente citare dinanzi a lui il renitente. Il Giudice decide, e se ordina l'esecuzione, prescrive il metodo, che si deve tenere per costringere il debitore a soffrirla .

Tale è il caso, in cui mi obbliga in vigore di un atto di fare un aportura nel muro del mio giardino, affinchè vi facciate passare i materiali, ed i manifattori necessari alla costruzione della vostra casa, che riesce sul prefato giardino. Siccome le leggi non hau potuto prevedere i casi particolari, (1)

<sup>(1)</sup> Quod raro fit non observant Legislatores, sed quod fit plerunque et respiciunt et medentur .Nov.24. cap. 2 Pigeau T. I. P. II.

elleno non hanno potuto stabilire neppure come si potrebbe astringermi a far quest' a pertura, e lasciar libero quest' ingresso. A tal uopo devesi ricorrere al Giudice, il quale se trova valide le ragioni della mia negativa non mi obbligherà a dare esecuzione all' atto, ma se non lo persuaderanno, mi condanuera, ed a norma delle circostanze del fatto prendera le misure opportune per fare eseguire l'atto, mio malgrado.

IV. Se il titolo autentico non è esecutivo, ciò che bisogna fare perchè lo sia.

Allora quando un titolo autentico non è in verun modo in forma esecutiva, per esempio un atto notariale passato in brevetto o dato in semplice copia autentica, ec., e che è suscettibile di essere eseguito de plano, è necessario fargli acquistare questa forma . Se danque il titolo autentico è passato in brevetto, affine di metterlo in forma esccutoria, bisogna riportarlo presso il notaro. che l'ha rogato; egli vi appone sopra la data del giorno in cui gli è stato riportato; lo conserva per servigli di minuta, e rilascia la grossa o copia in forma esecutiva, Se la data copia è levata dalla minuta, si deve farsene rilasciare una a guisa di grossa, o forma esecutiva.

Per l'addietro prima di mettere in esecuzione un titolo contro gli eredi di chi avea sottoscritta l'obbligazione, bisognava ottenere un nuovo titolo, o una sentenza, che producesse il medesimo effetto. L'art. 827. del Cod. Civile, ha introdotta una variazione a questa regola. Il titolo esecurivo contro il defunto ha l'istessa forza contro gli eredi, con l'obbligo al proprietario del medesimo di farlo notificare agli eredi, e non incominciare le procedure di esecuzione, che otto giorni dopo la notificazione.

Se il titolo che si possiede è stato stesso da un ufiziale forestiere, come sarebbe in Inghilterra, siccome gli ufiziali di quel Reguo non sono e non possono essere depositari di alcuna pubblica autotità in Francia, sarà necessario per renderlo eserutorio di farlo dichiarar tale da un tribunale Francese, (Cod. proc. \$6.0.) se non esiste tra le due Potenze un trattato, che permetta la reciproca esecuzione degli atti passati post in due Paesi.

Ma se l'atto è stato passato in Francia in qualunque parte dell'Impero, è esecutivo in ciò senza vidit, ne pareatis (ivi 547.) e henchè abbia luogo l'esecuzione fuori del circondario del tribunale, nella cui giuri-

sdizione è stato passato l'atto.

Da tutto quanto si è detto fin qui ne risulta, che quando l'atto è esecutivo o de plano, può sesserlo, si ha il diritto di co-stringere immediatamente la parte obbligata a dargli esecuzione. (Si osservano allora le regole che saranno esposto in appresso nella quinta parte di questo libro, trattando dell'esecuzione della sentenza.)

Perciò il reclamo innanzi i tribunali, non è necessario che negli altri casi.

Il titolo autententico, che uno vuol pro-

durre in comprova della domanda, che si propone di formare, o è, o non è in suo potere.

Se è in suo potere deve giustificarlo e-

sercitando la sua azione.

Se non lo è, deve procurare di averlo. Il modo da tenersi per giungere ad un tale scopo, appartenendo alle procedure diverso, sarà esposto nel Libto III. delle misure da prendersi per avere l'originale, o la copia di uir atto.

6. III.

Del caso in cui la domanda è appoggiata a un titolo privato; quali ne sono gli effetti.

Se l'atto è fatto per privata scrittura, non si può in verun caso eseguirlo de plano E' necessario di farme ordinare l' esecuzione, e citare a tal uopo innanzi a' tribunali quello che lo ha sottoscritto. Questa necessità è fondata su due ragioni; la prima, e la principale, si è, che per l'esecuzione forzata bisogna impiegare la pubblica forza, la quale deve agire in sequela della sola ordinanza de' Giudici, che ne sono i depositarj. La seconda si è, che non essendo attestata da verun pubblico ufiziale, l'esistenza della convenzione fatta in iscritto, non meno che la firma della parte obbligata, non sare bbe convenevole eseguirsi quest' atto prima che sia accertato esser quello che è stato sottoscritto, potendo darsi ( e ve ne sono troppi esempj), che l'atto sia falso, serpreso, o alterato.

Non solamente non si può dare esecuzione a un atto fatto con privata sorittura ma inoltre prima di servirsone innanzi a' tribunali, bisogna, che sia bollato. Vedremo nei seguenti due numeri, le regole principali relative a queste formalità.

I. Del bollo al quale sono soggetti gli atti

· privati .

Il bollo è una contribuzione stabilita su tutte le carte destinate per gli atti civili, e giudiciarj, e per le scritture da prodursi ne tribunali di giustizia, e che devono farvi fede.

( Leg. del 15. brumifero an. 7. artic. I. (59.)

Prima regola. Ĝli atti tra particolari sotto privata scrittura, e il duplicato dei conti di riscossione; o agenzia particolare (ivi art. 12. 1.) e generalmente tutti gli atti scritture, estratti, copie ed originali, che possono formare un titolo, o essere prodotti per obbligazione, discarico, giustificazione, domanda, o difesa, sono soggetti al bollo (ivi art. 12. 2.). Ia conseguenza, ogni atto qualtunque su cui può spadarsi una domanda, ogni atto capace di provare l'esistenza di un diritto comunque sia, deve prima di esser presentato innanzi ai tribunali, essere bollato.

Seconda regola. Se questi atti nen sono bollati, non può farsene alcun'uso prima che non siasi pagata un'ammenda, o multa di 30, franchi ( ivi. artic. 20. 3. ).

<sup>(59)</sup> Vedi Bull. 78., e dopo lib. 2. p. 3. tit. 4. cap. 1. sez. VI.

Terza regola. Il pagamento dell'ammenda, incorsa che sia non impedisce, che ottre di essa non si debba far bollare l'atto, e pagarne il bollo (ivi.art. 26. alla fine). Senza di ciò non se ne pottebbe far uso ne'tribunali.

Quarta regola. Una carta scritta, che a prima vista non forma un titolo, ma che può formarlo a norma delle circostanze (come sarebbe una lettera scritta da un debitore di cui si vuol far uso per istabilite il credito) non potrebbe esser prodotta, se non fosse bollata. Ma siccome di sua natura non era soggetta al bollo nell'istante in cui è stata formata, non si paga veruna ammenda presentandela per farla contrabbollare; e l'anumenda non si incorre se non nel caso, di aver prodotto l'atto in tribunale prima che sia contrabbollate ( ivi ), ed in tal caso oltre l'ammenda, fa d'uopo pagare il diritto del bollo ( ivi ).

Quinta regola. Ogni atto passato in paese straniero, o nelle Isole, e Golonie Francesi, dove il bollo non è stato per anche stabilito, deve esser bollato prima che sia prodotto in Francia (Leg. del 13. bramifero an. 7. artic. 3.) l'istesso è per gli ef-

fetti negoziabili.

Sesta regola. Sono eccettuate dal diritto, e dalla formalità del bollo tutte le ricevute di eraditi non eccedenti 10. franchi, quando non si tratta di un'acconto; o di una ricevuta di resto, e quietanza di maggior. somma ( ivi. art. 16. I. ). II. Della registrazione.

Il registro degli atti ha per oggetto

principale l'accettarne la data.

Vi sono due regole principali sù questa formalità.

Prima. Non si può far uso nei tribunali di atti fatti per scrittura privata anche posti in essere in esteri paesi, o nell'Isole, e colonie Fraucesi, dove non potesse esser finora attivata la registrazione, se prima non siano registrati (Leg. del 21. frigifero an. 7. artic. 23.) sotto pena contro l'usciere di 50. franchi di ammenda, oltre il pagamento del diritto ( ivi artic. 47.).

Da tal regola sono eccettuati i seguenti

atti .

1. Le lettere di cambio tratte da piazza a piazza ( ivi artic.) 70. §. III. 15. ). 2. Quelle provenienti da paese estero,

o dalle colonie Francesi ( ivi ).
3. Le gire o indossamenti, e pagamenti

di tali effetti ( ivi ).

4. Le gire indossamenti, e pagamenti di biglietti ad ordine, ed altri effetti negoziablii (ivi); ma il corpo di queste carre ed effetti è soggetto alla registrazione (ivii artic. 69, §. 2. 6.).

5. Gli atti per privata scritta passati ne passi riuniti, e che hanno acquistata una data certa, a tenore delle leggi locali (Leg. del 22. frig. an. 7. artic. 70. §. 3. 16.) (60.).

<sup>(60)</sup> So l'atto era esente da gabella ; o registrazione, resta esente, o respettivamente resta soggetto alla tassa iche esi-.

Non parleremo qui che degli atti per scritta privata, perchè in quanto agli atti autentici, devono essere tutti registrati. Bisogna non ostante eccettuare gli atti autentici passati in Francia innanzi lo stabilimento della registrazione, e quelli passati ne' suddetti paesi riuniti, che vi hanno acquistata una data certa a tenore delle leggi locali.

Seconda regola. Bisogna pagare alla registrazione il diritto fissato da questa legge.

Un tal diritto è proporzionato al valore ed alla somma determinata dal titolo in vigore di cui si fa la domanda, e se le somme, e valute, non sono determinate nell'atto, le parti sono obbligate a supplirvi prima di registrare l'atto con una dichiarazione di stima, certificata, e firmata in fondo dell'atto medesimo ( ivi. artic. 16.).

Sonosi indicate le principali regole concernenti la formalità del bollo e del registro; ma per averne i più minuti dettagli si può ricorrere alle leggi del 15. brumifero e 22. frigiforo anno 7.

e 22. Highero anno 7.

#### SEZIONE II.

Del caso in cui il fondamento dell'azione non è provato con titolo.

Se non vi è un titolo comprovante il

esigera all' epoca în cui fu posto în essere, se ha data certa, vedi legge dell' Amministrazione generale di Tos cana sagli arretrati di gabella de' 20. Aprile 1808, Art. 12., e l' altra sulla registrazione de' 30. Giugno 1808. Nei psesiore secondo la legge acriptarus, Cod. qui polier in piga: l' atto acquistava data certa per la firma dei tre testimoni, y cell Bulla. n. 77, 92.

fondamento dell'azione, si può formar sempre la domanda; ma l'esito dipenderà dalla risposta della persona che si vuol citare. Se è negativa, non vi rimane altro rimedio, che nei mezzi stabiliti per discoprire la verità, e che saranno da noi esposti trattando dell'istruzione.

Tali mezzi non possono essere impiegati prima della domanda, ma solamente nell' instruzione, perchè, come faremo vedere più particolarmente trattando di tal materia, si può dare, che la parte citata convenga che l'azione sia ben fondata , benchè non sia provata; ed allora sarebbe inutile il far uso de' summentovati mezzi . Dall' altro canto se rendesi necessario il ricorrervi. bisogna che sieno proposti davanti al Giudice in modo che l'altra parte abbia comodo di opporre tutte le ragioni legittime, che può avere per escluderne l'uso, o provare, che non sono regolarmente impiegati; o che nulla dimostrano contro di essa .

Closì per darne un solo esempio; Pietro vuol domandare senza titolo; una somma di 150- franchi a Paolo, a eui dice di averala prestata; la mancanza dell'obbligo, non gli da alcun divitto di far sentire i restimonj innanzi la sua domanda per provare, che b fondara. Egli deve intentare la sua azione. Se Paolo confessa, la prova sarà nutile Se Paolo nega, sarà solo in tal circostanza, che Pietro potrà offrire la sua prova per sezzo di restimonj, mentre Paolo essendo

al fitto della domanda, potrà opporre tutte le ragioni legittime per far rigettare questa prova, sia perchè egli ha pagate, sia perchè è vietato dalle leggi il farla nel caso di cui si tratta. Se la prova viene ammessa, potrà in sequela di ciò che sarà fatto in sua presenza, impedire, che se ne abusii, procurando anche esso un esame di testimoni, e prendendo tutte quelle precauzioni, delle quali parleremo in appresso trattando degli esami dei testimoni,

Tale è la regola generale; allorchè non vi sono titoli nè prove, non-si può far uso in materia civile, che dei mezzi d'instruzione, posteriormente alia domanda.

Innanzi l'ordinanza del 1667., potevansi produrre de' testimoni sopra dei fatti . sù quali temevasi una negativa. Per esempio qualora una persona avea prestato per un dato tempo del denaro ad un altra, senza averne alcuna ricognizione, e temeva che alla scadenza del termine il debitore negasse il debito; se l'imprestito era stato fatto alla presenza di testimoni, faceansi questi sentire per deporre della verità anche prima della domanda e ciò denominavasi esame per causa futura. Si producevano de testimoni di grand età , valetudinari, o in procinto di intraprendere un viaggio. tali infine che potessero credersi non reperibili, allorche incominciata fosse la contestazione. Questo esame dovea restar segreto fine alla domanda; allora se la parte chiamata avanti al tribunale negava, che

l'azione fosse fondata, quello che l'intentava domandava la permissione di preverla per mezzo di testimonj, e se l'otteneva presentava l'esame seguito preventivamente.

Un tal mezzo però era soggetto a mille abusi, come rilevasi dal processo verbale della discussione di detta ordinanza. Uno de' maggiori abusi si era la rivelazione, che si faceva delle deposizioni, allorchè si chiedeva di esser ricevuti alla prova testimoniale. Queste deposizioni e la qualità de testimoni etabilivano spesso un argomento pregindiciale, poichè i Giudici ammettevano frequentemente la nuddetta prova per testimoni, perche già era stata fatta, mentre l' avrebbero esclusa, se fosse state loro richiesto di farne una nuova.

L'ordinanza del 1667, tit. 13. prudentemente abolì un tal genere di prove che non è stato ammesso neppure dal Godice Civile. Nondimeno evvi per anche qualche caso, allorche le circostanze del fatto sone tali, che le prove potrebbero perdersi avanti la contestazione a cui potrebbero servire. E allora spetta alla prudenza del Giudice il permettere che si facciano innanzi, o nell'istante della domanda senza citare l'altra parte, salvo in appresso a questa il propore contro la domanda le ragioni, che crede opportune per far rigettare questa prova, o per criticarla, indebolirla, o dedurre una prova contrata, o demonda calle

Questi casi sono in gran numero, e siccome non si presentano tanto frequentemente, ne proporremo tre esempj.

Il primo si è quando un ammalato si lagna dell'imperizia di un chirurgo in un operazione o nella cura, e che vi è luogo da paventare che il male peggiorando, o altre circostanze non ricoprino la verità delfatto. Allora il Giudice nomina ex officio de' chirurghi periti, onde visitare l'infermo, e fare la loro relazione che verrà predotta con la domanda.

Sebbene la predetta relazione possa farsi prima della domanda, bisogna, e può farsi chiamare il chirurgo che ha dato motivo alla lagnanza, perchè esponga le sue ragioni, ed osservazioni ai periti; ma se per esser lontano non si può aspettare, se ne fa dimeno.

Il secondo caso, è quando un particolare, o un mercante avendo comprato un cavallo, o altra bestia da soma, gli sopraggiunge un malore, nel tempo durante il quale il venditore è tenuto a garantirlo. (1) Il Giudice sull' istanza, che gii è presentata, commette ad un artista veterinario, che

and not

<sup>(1)</sup> Questo tempo differisce secondo i luoghi. A Parigii Egarnazi dura nove giorni. Vi souo del paesi dovo à diotto; altri di quaranta'. Ne distretti che componevano la Normandia dura tentata L'u artie, 1618, del Codice civille, mantiene questi differenti usi, dicendo che l'azione risultante da i risi se delhorio deve essere intentata dentro un breve termine, secondo in natura de' predetti vizi, o l'uso del luogo in cui ès eggiuta la vendita; (61)

<sup>(61)</sup> Per le azioni refibitorie, in Toscana sono vari gli usi secondo i casi vedi Ferreti opre, sulle azioni Edifrite; e gli autori di Veterinaria. Nel Cod. civ., sono in più mattrie conservate le consue adini locali come 5, 650. 1797-; per tali materio devesi ricorrori spil autori.

dopo la visita, ne faccia il suo rapporto. A Parigi vien nominato dal tribunale di commercio, se l'animale è stato comprato da un nomo che ne fa traffico; ma se è passato da un particolare all'altro ciò dipende dal Tribunale ordinatio.

11 terzo caso', è quando una persona avendo acquistato uno stabile soggetto a ricupera, crede necessario di farvi fare de' risarcimenti , durante il tempo fissato per la ricupera. Siccome temer potrebbe d' inincontrare delle difficoltà pel rimborso delle sue spese, se lo facesse di propria volontà , e chi venisse ad esercitare il diritto di ricuperarlo negasse la necessità; può acquistare la prova di essa, presentando un istanza al Giudice, il quale nomina un perito per il venditore presente, o citato, affinchè esamini, e contesti se vi è bisogno di fare i predetti risarcimenti . Finita questa prova l'acquirente può domandare il costo di questi lavori a quello che vorrà rientrare in possesso dello stabile.

Si è trattato in questo capitolo del fondamento della domanda. Dopo avere stabilito che qualunque domanda deve essere appoggiata à un diritto, si è veduto, che ogni decisione di diritto appoggiavasi a vicenda sopra un fatto accaduto; che pertanto prir ma di tutto fa d'uopo provare questo fatto, e ci siame estesi si' due differenti casi, o che le prove essendo in mano nostra possiamo farne uso, o non avendole, come possiamo procurarcele. Stabilito il fatto, si tratta solo di allegare la decisione del diritto, che ci da l'azione. Abbiamo pure indicato sul principio di questo capitolo quali sono

le sorgenti del diritto.

Ma non basta l'essere ammissibili all' esercizio di un'azione, affinchè questa sia fondata, o sembri esserlo. Bisogna ancora, che l'attore sia capace di esercitare i suoi diritti. La legge che invigila alla comune felicità, ed al mantenimento dell' ordine nella società, non ha permesso a tutti di potere da se soli far uso de' diritti, accordati . Ad alcuni ha nominati dei difensori per sovvenire alla loro incapacità, ad altri ha vietato di comparir soli dinanzi a' tribunali. Bisogna dunque vedere quali sono quelli, che godono il libero esercizio de' propri diritti, e quei, che non godendolo, devono essere rappresentati in tal esercizio. Sarà questo l'oggetto del seguente capitolo.

# CAPITOLO III.

Se l'attore è capace di formare la sua domanda; e se non lo è, qual difensore gli vien dato dalla legge.

Divideremo il presente capitolo in due sezioni. Nella prima vedremo il caso in cui l'azione è intentata dal particolare, e nella seconda quello in cui loèdalla Nazione, dalle Comuni, o da' pubblici stabilimenti. Sezione I.

Se l'azione è intentata da' particolari .
Allora quando semplici particolari , for-

ma una domanda, bisogna distinguere due casi.

1. O hanno il libero esercizio de' loro diritti:

2. O non lo hanno.

Perciò qesta sezione conterrà due paragrafi.

Particolari, che hanno il libero esercizio de'

loro diritti .

Godono il libro esercizio de' propri diritti quelli, a' quali, la legge uno ha inibito; perchè il diritto di domandare di promovere di esercitare in una parola i propri diritti, derivanti dalla legge naturale, non vi vuol meno, che un' espressa disposizione della legge positiva per toglierio. Gl'individui al diritto de' quali la legge civile non ha arrecato verun cangiamento sono:

1. Il maggiore di ventun' anno. In quest' età dice la legge, si è capaci di tutti

gli atti della vita civile.

2. Il minore emancipato, ma solamente per le azioni procedenti dall'amministrazione de'suoi beni per esempio quando si tratta dell'esecuzione di un affitto, o di un pagamento di rendite di possessioni ec. tuttavia se si tratta di un capitale mobiliare, come sarebbe di un capitale mobiliare di 10. mila franchi, dovuto a Paolo minore emancipato, egli non può intentarne l'azione senza il curatore, e la legge vuole, cho

sia assistito dal suo difensore per ricevere, e dar quietanza valida di un consimile capitale (in 482.) Che s'egli potesse liberamente esercitare in azione, potrebbe, difendendosi malamente, dare indirettamente quietanza di un capitale, e eludere la legge

Se l'azione è immobiliare, l'emancipato non può intentarla senza l'assistenza del

suo curatore : (ivi.)

3. Il minore emancipato, che esercità un commercio, vien riputato come maggiore per tutti i fatti celativi a detto commer-

cio. (ivi. 487.)

Perciò può esercitare le azioni per tutte le obbligazioni, che sono state contratte seco lui a motivo di un tal commercio, sebbene l'oggetto di queste obbligazioni sia un capitale.

g. II.

Particolari, che non hanno il libero esercizio de' proprj diritti; chi deve agire per loro,

Quelli che non hanno questo libero esercizio sono:

1. I condannati ai ferri, ed alla detenzione in carcere ec.

 I condannati in contumacia alla pena che produce morte civile,

3. I morti civilmente.

4. I minori non emancipati.
5. I minori emancipati per azioni immobiliari.

6. Gli interdetti .

 Quelli, che sono sottoposti all' assistenza dei consulenti. 8. Le donne maritate.

Parleremo successivamente di questi incapaci, e indicheremo in seguito quali difensori ha loro nominati la legge.

### ARTICOLO I.

De' condannati a' ferri, alla detenzione in carcere ec.

Ogni condanuato a' ferri, ad esser chiuso in una casa di forza, alla prigionia, e detenzione nelle carceri, non può durante la sua pena, esercitare da se stesso un diritto civile, essendo in quest' intervallo di tempo in istato d'interdizione legale. (Cod. pen. 6 ottob. 1791: tit. IV. artic. 2.) (62).

Un curatore nominato nell'istessa forma, che i tutori degl'interdetti, è incaricato di agire per i loro diritti (ivi art. 3.)

Similmente, se uno dei summmentovati individui, vuol formare un azione, è necessario prima di tutto, che si faccia nominare un curatore da un consiglio di famiglia preseduto da un Giudice di pace. (Cod. civ. 494. 407.) Questo curatore agisce in suo nome ed in tal qualità.

<sup>(6</sup>a) Vedi lib. 2- part. 1. cap. 6, ser. 1. La legge dice condantato, perciò il determoto, pendente processo, non entra in questa categoria, e può citarsi nel modo indicatonella uota vota. Ill'atto di dounada in questo tit. 2. cap. 7. Il datenuto, può deputare procuratore, e tanto serve. Vedi seg. art. 2. Vers. sei l'confumese.

De' condannati in contumacia alla pena che si trae seco la morte civile.

Quantunque le condanne in contumacia, non produchino la morte civile, che dopo i ciuque anni susseguenti all'esecuzione in effigie, e che durante quest'intervallo possa il Condannato presentarsi per difendersi (vi. 22.) frattanto finche non sono terminati i cinque anni, o finche non si è presentato, è sempre in istato d'interdizione legale, ed è privo dell'esercizio dei diritti civili (ivi. 28.)

Dacchè i contumaci sono rimasti privi dell'esercizio dei diritti civili, la legge ha dato loro de'difensori, ed ha voluto, che i loro beni fossero amministrati, e i diritti ad essi spettanti esercitati nell'istessa guisa che quelli degli assenti. (Cod. civ. 28.)

Siccome per l'esercizio de'diritti degli assenti, distinguonsi due epoche, cioè quella che precede l'immissione provvisionale in possesso de'loro beni, e quella che la segue, così noi faremo qui due distinzioni.

Innanzi l' immissione provvisionale, il tribunale all'istanza delle parti interessate, cioè de parenti del contumace, o a richieșta del Procuratore Imperiale, specialmente incaricato (Cod. Civ. 114. Cod. di proc. 83, 2.) d'invigilare agl' interessi de' presunti assenti, provvede all'amministrazione de'loro beni, (Cod. Civ. 112.) decide su detti loro in-

teressi; e se trattasi di formare una domanda, nomina un curatore il quale rende conto della sua azienda, come qualunque altro amministratore, o al contumace, se viene ristabilito ne' suoi diritti civili, o a' suoi eredi se incorre nella morte civile.

2. Dopo l' immissione provvisionale, quelli che sono entrati in possesso divengono amministratori de' beni del contumace ( ivi. 28. 125.) Appartiene ad essi pertanto l' escrcizio dei loro diritti. Dando dall' altro canto ad essi l'artic. 134. del Codice civile l' istesso dicitto, ed inoltre l'obbligazione dell' opportuna difesa alle domande, che potrebbeto essere intentate contro l'assente, devesi concludere, che possono e devono intentare le azioni dell'assente, ed inconseguenza del condannato in contumacia.

Se il contumace si presenta, o è costiunito carcerato dentro i cinque anni, rientra nell'esercizio de'suoi diritti, (ivi. 29,) cd allora devono cessare le funzioni del curatore, e degl'immessi in possesso. Se per la seconda volta è condannato ad una pena che importi la motte civile, essa non ha luogo se non dopo l'esecuzione della seconda seutenza. (ivi.) Vedasi il seguente articolo.

no E se il contumace non si presenta, o no è preso dentro la prefissa dilazione, muore civilmente alla scadenza della medesima. ( Ved. l'artic. susseguente.)

ARTICOLO III.

Dei morti civilmente .

Un condannate alla morte civile, non

può in proprio nome procedere in giustizia, ne in qualità di attore, ne di reo (ivi 25.). Non vive più per la società, che lo ha rigettato dal suo seno; non può reclamare i benefizi delle sue instituzioni, e le leggi civili non gli permettono in verun caso di comparire dinanzi i tribunali, che sotto il nome ed il ministero di un curatore. Ma si dirà qui; come mai uno morro civilmente avrà dei diritti da esercitire? Non ne ha nessuno; la sentenza che lo ha condannato alla morte civile gli ha tutto levato.

Può avere però interesse di procedere in

giustizia in quattro casi :

Primo caso. Qualora l'azione procede dal diritto naturale; perchè, come abbiamo detto di sopra, basta l'esisteré per essere autorizzati a reclamare gli effetti di questo diritto. Se dunque il morto civilmante, ha da reclamare degli alimenti; so é stato ingiuriato personalmente, ha un diritto che gli sia fatta giustizia, stante che il diritto del suo reclamo non è stato scritto dal legislatore, ma bensì dalla natura, che ha parlato prima di tutte le leggi umane.

Secondo caso. Se vuol reclamare per i suoi alimenti ad esso accordati, o lasciati, glacche la legge permette il fare simili legati (Cod. Civ. 25.), è perciò gli accorda il diritto di domandargli. Chi vuole un

fine vuole anche i mezzi.

Terzo caso. Se vuol purgare la contumacia anche dopo i cinque anni dello spatio concesso dalla grazia, lo può fare sebbene morto civilmente . (ivi. 30.) In tal caso ha un diritto ancora di comparire in giustizia .

Quarto caso. Se dopo la prescrizione della pena, acquista dei beni, e che abbia da procedere per motivo di tali acquisti, oud farlo; mentre la legge non avendo atributo allo Stato alcun diritto di successione su questi beni che dopo la morte ciwile (ivi 33.); ne ha lasciata al condannato la libera proprietà fino a quest'epoca . Queeta tolleranza della legge ne rende necessaria un altra, cioè quella di comparire in giustizia, allorchè il morto civilmente sarà nel caso di difendere la sua proprietà , le-

galmente acquistata.

Ma in tutti i surriferiti casi, il morto civilmente non potrà procedere, tanto in qualità di attore, che di reo, che sotto il nome ed il ministero di un curatore speciale, che gli verrà dato dal tribunale davanti a cui sarà intentata l'azione. ( ivi. 26.) si osservi, che la famiglia del morto civilmente non entra per niente nell' elezione del suddetto curatore . A gli occhi della legge, essendo spezzato ogni vincolo civile tra il suddetto morto e la società, egli non ha più famiglia, e non è civilmente vincolato a niente. Non più esistono per lui altri rapporti che i naturali, che la legge civile non considera .

ARTICOLO IV.

De' minori non emancipati. I minori di ventun' anno non emancinati, sono generalmente incapaci di esercitare qualunque specie di azione avendo la legge nominati dei difensori depositari de' lorinteressi, ha a questi specialmente affidato, sotto una grave responsabilità, l'esercizio di tutti i loro diritti.

Non vi ha eccezione a questo principio generale, che nei casi urgenti, e dove l'interesse del minore richiede una pronta interposizione del Tribunale . Egli può in tal caso agire senza il concorso del suo tutore, salvo però il farsi autorizzare nel decorso dell' istanza. Di fatti ciò che le leggi hanno stabilito a favore di alcuni individui, non deve rivolgersi in loro danno. Quod favore quorumdam introductum est. ad laesionem eorum inventum non videtur, et contra ipsorum commodum retorqueri minime rationi convenit aequitatis. (l. 25. ff. l. 6. Cod. de LEGIBUS. Se dunque un minore può interrompere una prescrizione di cinque anni alla quale è sottoposto come i maggiozi ( Cod. Civ. 2278. ) volgendo l' azione contro il suo debitore, la prescrizione non sarà nulla meno interrotta, e l'azione validamente intentata , malgrado che l' attore sia tuttora minore .

Ma fuori di questi casi, ed altri consimili, i minori non possono esercitare i loro diritti, e questa cura è affidata a' loro legittimi difensori. Vediamo quali essi sono.

O il minore non è che concepito, o è nato. Siccome suoi difensori non sono gl' istessi ne' due casi, li notercmo separatamente. Primo easo. Il minore il quale non è concepito, può avere degl'interessi na ti; per esempio può essere donatario; (ivi 906.) può succedere; (ivi. 725.) In tal circostanza suo padre, o è vivente, o è morto

r. Se suo padre vive, è incaricate di prendersi questa cura, e di esercitare e difendere i diritti di suo figlio. La legge lo nomina amministratore de' beni personali de propri figli, durante il matrimonio. ( Cod. Civ. 389.)

2. Se suo padre è morto; vien nominato dal consiglio di famiglia un curatore alventre pregnante (ivi. 393.), ed a questi appartiene la difesa del fanciullo, che la madre porta ancora entro il suo seno.

Secondo caso. Se il minore è nato, deve avere un tutore, sia legittimo, sia testementario, sia dativo, sia officioso. Comunque sia, a lui la legge ha affidata la difesa de diritti del minore (63.)

Qualche volta il minore ha degi' interessi opposti a quelli del suo tutore; per esempio cade ad essi in comune una successione, ed il tutore ue richiede la divisione, oppure vuol movere lite contro il minore, verbi grazia a causa di vicinanza di effetti stabili. Perciò l'artic. 420. del Codice civile, vuole, che in agni tutela vi

<sup>(63)</sup> Il Tutore puù in vari casi operare liberamente; Vedi Cod. civ. dell' Amm. dei Tut.; e il seguento art. 4. e cap. 4. sez. 1., e lib. 2. p. 4. tit. 1. cap. 1. sez. 1. §. 4.

abbia da essere un tutore surrogato. Le sue funzioni, dice formalmente quest'articolo, consistono nell' agire per gl' interessi del minore qualora trovansi in opposizione con quelli del tutore. Spetta dunque a lui ad operare in favore del minore.

## ARTICOLO V. De minori emancipati.

Abbiamo veduto sotto il primo paragrafo di questa sezione, parlando de' particolari, che hanno il libero esercizio de' popri diritti, che i minori emancipati lo avevano in quanto selle azioni procedenti dall'amministrazione de' lore beni mobili, e non in quanto a quelle concernenti i loro capitali, ed i loro beni stabili, e che non possono entrare in litte senza l'assistenza del lero curatore. (64)

Bisogna nondimeno distinguere su tal

proposito, tre casi.

1. L'azione procede dall' amministrazione de' beni; per esempio si tratta di affitti, di arretrati, di frutti maturati ec . . . in tal circostanza il minore emancipato, può agir solo .

2. L'azione è immobiliare verbi grazia dessa ha per oggetto la proprietà di uno stabile, il possesso di un fondo appartenente al minore, ed acquistato da un terzo, la re-

<sup>(64)</sup> Cod. civ. S. 482.; ma tengusi forma la distinzione fra mobile, e mobiliare Cod. civ. S. 533.

scissione di una vendita, a cui egli ha acconsentito oppure il suo tutore, il ricupero di uno stabile ec. . . in tutti questi casi, ed altri consimili, l'emancipato non può agire da se selo.

3. L'azione è diretta verso un capitale mobiliare; per esempie io reclamo il pagamento di 5. mila franchi da voi dovuti al mio

autore; io non posso agir solo.

In tutti gli altri casi ne' quali il minore mancipato non può dunque muovere un azione, deve farsi assistere dal suo curatore. (ivi 482.) Diciamo farsi assistere, vale a dire; che il curatore deve comparire seço lui dinanzi al tribunale, e sostenerne leragioni unitamente. In tal maniera, evvi una diversità trà il tutore del minore, e il curatore dell' emancipato; il primo entra in azione in proprio nome come tutore del minore; il secondo, nou fa che assistere l' emancipato; che è in causa col suo nome, e servirgli di consulente legale, e necessario.

ARTICOLO VI. Degli interdetti.

Il codice civile ha collocati gl'interdetti per ragione d'imbellicità; di demenza, o di furore nella classe medesima de' minori, in quanto alla loro capacità, ed a loro difensori ( Cod. Civ. 505. 509.) In coaseguenza à ad essi applicabile quanto abbiamo enunciato all'artic. 4. del minore non emacipato. Se gl' interessi dell'interdetto, e del suo tutore suno in opposizione, spetta al tutore surrogato ad entrare in azione. (ivi. 420. 505.)

## ARTICOLO VII.

Regole comuni ai minori non emancipati, agli emancipati, ed agl' interdetti quando l' azione è immobiliare.

Allora quando l'azione, che devono esercitare i minori non emancipati, e gl' interdetti, è mobiliare, differenti ne sono le regole. E' pertanto cosa molto importante il conoscere la differenza, che esiste tra queste due specie di azioni. Noi quindi l'additereme, e prima diremo una parola delle uzioni personali e reali.

I. Delle azioni personali e reali, e miste.
Un azione generale è, come già abbiamo detto, un diritto di reclamare in gia-

stizia ciò che ci è dovuto.

La grande, e prima divisione delle azioni è in personali o reali, secondo che risultano da un obbligazione personale, o da un diritto reale.

Rendiamo più chiara una tal divisione. Tutti i diritti che possono avere gli uomini si dividono in due classi generali, come si è dovuto apprendere applicandosi allo studio della giurisprudenza DIRITTO ALLA COSA, jus ad rem; DIRITTO SULLA COSA, jus in re.

Il diritto alla cosa è quello, che si ha contro qualcheduno per obbligarlo a fare, o dare qualcha cosa. Jus ad rem est facultas competens personae in personam, ut haec aliquid dare vel facere teneatur. Einecio Justi. §. 332. L' istesso ad Pandect. part. 6. §. 355. In tal guisa tutte le obbligazioni, che si contraggono da una persona verso un altra, sia che derivino da un contratto, da un quasi contratto, da un delitto, da un quasi delitto, o dalla legge, danno il diritto di astringere all' adempimento, vale a dire danne il diritto alla cosa, che forma l'oggetto dell' obbligazione. Di questo diritto non si può far uso che contro di quello che si è obbligato; perciò si dice , che l'obbligazione è personale . L'esercizio di questo diritto, o l'azione che ne risulta, il che è l'istesso, è ciò che si chiama azione personale (65.).

Per esempio, Pietro mi è debitore di mille franchi, che gli ho prestati ( Cod. Civ. 1134.), o si è obbligato a fabbricarmi una casa ( 1142.); ha amministrati i miei affari, e non me ne ha reso conto (1372. 1993.); o desso, o i suoi figli, o servitori mi hanno arrecato un danno qualunque (1382. 1383.); oppure la legge l'obbliga a somministrarmi gli alimenti ( Cod. Civ. 203. 205. 206. 301.); in tutti questi casi ed al-

<sup>(65)</sup> Vi sono le azioni mete personali; che si estinguono con la morte, come per esempio il divorzio lib. 2. tit. 4-cap. 3. sez. 1. 5. 1. primo caso; e tit. 5. cap. 1. ca-to quarto.

eri simili, l'azione, che ho contro Pietro è porsonale, perchè è annessa alla sua persona, e faccia quanto vuole, non può sontrarsi alle mie molestie.

Il diritto sulla cosa, è quello, che si ha sopra una cosa fatta l'astrazione di untre la persone. Jus in re est facultas homini in rem competens sine respecta ad certam personam. (Ved. Eineccio come sopra). El in altri termini, è il diritto di proprieta sia perfetto, o imperfetto, vale a dire, o ne comprende tutti gli attributi, oppure una sola purzione. Siccome questo diritto non si esercita che sulle cose, è un diritto rea-le, e l'azione che ne risulta è un azione reale.

Così. Paolo ha comprata da me una possessione vendutami da Luigi pochi mesi addietro ( Cod. Civ. 1583. ) Egli è in possesso di uno stabile da me venduto a lui . o al suo autore, riservandomi la facoltà di ricuperarlo ( 1664. ); oppure essendo proprietario di una casa vicina alla mia, e sulla quale ho una servitù di prospetto, ed egli vi costruisce, ed inalza delle mura che arrecano nocumento a questo mio dirigto ( ivi 701.); o per anche ritiene in suo potere un oggetto mobiliare da me perduto ( ivi 2279. ); infine Paolo ritiene presso di se un oggetto che mi appartiene in qualunque maniera; sul quale io ho l'jus in re, do lo cito in tribunale; ecco un azione reale, perchè ha per iscopo principale la cosa che mi appartiene; e se io reclamo contro Paolo, non è che per accidente e solo a cagione dell'oggetto da me reclamato, e che reclamerei ugualmente contro un altro possessore fuori di lui.

Se il diritto, che si vuole esercitare partecipa a un tempo istesso della natura del jus ad rem, e di quella del jus in re, l'azione sarà mista; cioè, dessa nell'atto istesso è personale e reale. Tale si è l'azione, che ho contro il mio venditore pel rilasojo della cosa: è personale mentre deriva dall' obbligazione, che ha contratta per la vendita; e quando consegnasse la cosa ad un altro , avrei sempre l'azione contro di lui. E' reale , poiche deriva dal jus in re dal diritto, che ho alla cosa, che posso esercitare contro di lui come detentore, come lo potrei contro un altro detentore . che non fosse obbligato verso di me personalmente, ed in conseguenza indipendente dall' azione personale (66.).

Delle azioni mobiliari, ed immobiliari.
 Ogni azione tanto reale, quanto per-

Ogni azione tatto reale, quanto personale è mobiliare, o immobiliare, secondo che ha per oggetto un bene mobiliare, o immobiliare.

Così dunque un azione mobiliare consiste nel diritto di reclamare un oggetto mobiliare, che ci appartiene, o che a noi è dovuto; similmente un azione immobiliare consiste nel diritto di reclamare in giu-

<sup>(66)</sup> Diconsi perciò miste, per cui l'attère può eleggere Il fore,

stizia un oggetto immobiliare, che ci appartiene, o che ci è dovuto.

Per ben comprendere queste azioni, serve il rammentarsi ciò che sono i mobili

e ciò che sono gl'immobili.

I mobili sono tali per natura quando consistono in corpi mobili ( ivi. 528. ); o in virtù della determinazione della legge quando trattasi di obbligazioni che hanno per oggetto delle somme esigibili, o degli effetti mobiliari, ed interessi nelle compagnie di finanza, di commercio, d'industria, ( ivi. 520. ); vale a dire che i mobili, o sono corporei, o incorporei. Per esempio; io rivendo il mio cavallo, il mio orologio, ecco un azione mobiliare; ho prestati a-Carlo 600. franchi; io lo molesto alla scadenza dell'obbligazione, ecco un obbligazione mobiliare : Paolo mi ha venduti cento ettolitri di grano; io lo molesto perchè me ne faccia la consegna, o se ha lasciato passare il tempo convenuto per farla, oltre il grano che domando ( Cod. Civ. 1610. ). esigo i danni, e gl'interessi stante il pregiudizio cagionatomi da la mancanza di detta consegna ( ivi 147. 1611. ) In tutti questi casi, ed altri consimili, l'azione da me esercitata è mobiliare, ed ha per iscopo un oggetto mobiliare, o prossimo, o lontano come sarebbe il danaro contante, che è pure mobiliare (67).

<sup>(67)</sup> I luoghi di Moute in Toscana sono oggi, da reputursi mobili (prima erano come immobili). Sopra di essi non può farsi sequestro Cod. civ. 5. 529. c §. 533. e vedi dopo lib. 2. p. 5. ct. 4. cap. 1. sez. 2. §. 3. m. 2.

I beni sono immobili o di loro natura, e stante il loro destino, o l'oggetto a cui

si applicano ( ivi. 517. 525. ).

În tal guisa ogni volta, che un immobile, al quale si ha diritto trovasi in potere di un terzo, che ricusa di restituirlo, si può esercitare contro di esso un azione per costringervelo. Una tale azione è immobiliare.

I principali casi ne' quali si ha quest'

azione, sono quattro.

Il primo caso, è quando quello che ritiene l'immobile, o stabile non ne è il proprietario, e ricusa di restituirlo a quello che lo è, sopra di cui il detentore, o i suoi autori lo hanno usurpato.

Il secondo caso, quando questo detentore è tenuto a restituirlo, nella medesima maniera che è stato alienato, o che è stato donato, o lasciato in legato dal suo autore, o che ricusa di renderlo all'acquirente, o al donatario, o legatario.

Il terzo caso, quando questo detentore lo è in virtù di un titolo che si controverte per nullità, come se l'alienazione non contenesse le condizioni essenziali alla validità delle convenzioni. Per esempio, se una delle parti non vi ha acconsentiro (ivi. 1108.), se ella non era capace di contrattare (ivi.); se non vi era un oggetto certo per l'alienazione (ivi.), se è fatta senza causa; o per una causa non lecita ( ivi. ). Se vi è stata violenza, dolo, ed errore (ivi. 1109.), se vi ha avuto luogo una lesione enorme,

e la legge ne ammetta la recisione, come quando la vendita è fatta per più di sette duodecimi sotto il suo valore ( ivi 1674. ).

In quest' ultimo caso della rescissione sebbene l'azione sembri mobiliare, perchè a'termini dell'artic. 1681. del Codice Gi-vile l'acquirente è in libertà, o di rendere la cosa, o di tenerla pagando il supplemento del giusto prezzo sotto la deduzione del decimo; non ostante bisogna dire, che è immobiliare perchè il pagamento non è facultativo che per parte dell'acquirente nè si può obbligare a suplire di dare il supplemento, se non, che con chiedergli l'immobile (a).

Il quarto caso, quando il titolo di chi rittole l'oggetto, che si reclama, eta risolubile, se si è risoluto dopo la vendita in qualunque maniera, o per effetto della leggo ( ivi 843.920.953.), o in vittù del titolo dell'alienazione, ( ivi 1183.1659.), o a motivo della non eseguita convonzione ( ivi 953.1184.). Ora che abbiamo veduto quali sono le azioni mobiliari, e le azioni immobiliari, rientriamo in materia.

Se l'azione è mobiliare i tutori dei minori ed interdetti possono iutentarla senza essere autorizzati (ivi 464.). Non ostante è cosa prudente dal canto loro di farsi autorizzare dal consiglio di famiglia, tanto se l'azione presenta delle difficoltà (per farsi

<sup>(</sup>a) Ved. Pothier, Obbligazioni, 243. 244, Comunité 175. 598. Vendita 237.

indicare il metodo che devono tenere, ed evitare in tal guisa qualunque rimprovero) quanto, se la causa, essendo dubbiosa, possono temere di arrischiare gl'interessi del minore. Non è questa però che una precauzione non un obbligo.

Se l'azione è immobiliare i tutori hanno bisogno di un'autorizzazione speciale per parte del consiglio di famiglia (ivi 464.).

Ne abbisognano pure trattandosi d'intentare una domanda di divisione quand'ancora non avesse per iscopo, che una divisione mobiliare . L'artic. 465. del Codice Civile è generale, e lo esige per ogni domanda di divisione.

Il curatore del minore emancipato deve similmente farsi autorizzare. Il Codice suddetto non ha su ciò un espressa disposizione, ma risulta necessariamente dall' artic. 484., che dice, che il minore emancipato non può vendere, nè alienare i suoi stabili, nè fare alcun altro atto fuori di quelli di pura amministrazione, senza Osservare le forme prescritte al minore non emancipato . L'intentare un azione immobiliare è un oltrepassare i limiti di una pura amministrazione; ed è un esporsi all'alienazione di uno stabile, attesochè si può perdere, dirigendo, e sostenendo male quest'azione.

Osservazione . La tutela la più naturale è quella del padre, o della madre.

L' artic. 100. del Cod. Civ. la stabilisce, e non fa alcuna distinzione tra il caso in cui il padre, o la madre fossero maggiorie, Pigeau T. I. P. II.

o minori. L'art. 442. dice, che in quest'ultimo caso sono capaci di essere tutori. Si potrebbe chiedere, se in questa tutela allorchè il tutore è minore, possa anche munito di autorizzazione per parte del consiglio di famiglia, intentare veruna azione immobiliare appartenente al suo pupillo, quando egli stesso ha bisogno di curatore per intentare quelle, che gli appartengono, Bisogna dire, che non può farlo, mentre la legge non ha voluto dare a veruno il potere di fare per un altro ciò che far non potrebbe validamente per se stesso. Per appnggiare una tal'opinione, basta citare l'artic. 2208. del Codice Civile. Vedasi al terzo paragrafo, che quando l'espropriazione degli stabili della donna minore il cui marito è maggiore, si agita in tribunale, ciò deve essere contro la moglie, ed il suo marito che fa le veci di suo curatore; ma se il marito è minore, siccome non potrebbe egli stesso difendersi per i propri suoi beni, non ha facoltà neppure di difendere la moglie, a cui il suddetto artic, vuole che sia nominato nu tutore.

ART. VIII.

Delle persone messe sotto l'assistenza di un consulente giudiciario.

Queste persone sono:

I Quelle la cui incapacità non è tale da esigere un interdizione; ma che non godendo interamente di tutte le loro facoltà, ha creduto il Legislatore, che siano meritevoli della sua speciale attenzione, e le (ha poste sotto l'assistenza di un consulente.

2. I prodighi 513.)

Queste due classi di persone non possono litigare per qualsivoglia causa, senza l'assistenza di un consulente loro nominato dal tribunale. (ivi.) 499.513.) cioè a dire, che le suddette persone, ed i loro consulenti devuno comparire a causa. (68. e 69.

# ARTIC. IX. Delle donne maritate

Il principio dell'autorità maritale, principio additato dalla natura, e consacrato dalla Legge (Cod. Civ.) ne ha fatto ammettere un altro, che proibisce alla donna maritata in qualunque caso di comparire in giu-

(68) Il Consulente giudiciario può approvare tutti giù atti che credo tutti; pro quelli che nou credo tali può farci intervenire il Tribunale; e colì, se vi è caso di contestazione fra lui, e il suo assistito, o deve deputarsi un curatore, ad hoc, o può surrogarsi altro censulente, (vedi sent. di appello di Turiuo nella Callezione di Bavoux tom. 21. dec. 28.)

E' vero, che quelli che hauno un Consulente giudiciario quato a la elenazioni possono molto assomigliari si ni quato a la elenazioni possono molto assomigliari si micri enuarcipati, uno però devono giudicarsi egualmente. Il Consulente con la sua sola assistenza integra la persona dell'ussistito: il Curatoro assiste all'atto interponendo una tal quale autorità, e difesa legale del minoro. Per questo il Cont. di proceda 5, 33, 6. esigo la comunicazione al Ministre Pubblico, degli faffari ove è il Curatore, e non parla degli atti ove interviene il Consulente giudicatio, quali non si cossimicane a meno che il Procuratore Imperiale uno lo chieda ex officio, come può fare in tutti gli sfaffar.

(69) Si parlera estesamente del Consulente giudiciario nella part. 5. dizio, senzal'autorizzazione del marito. (215.) Questa regola non è suscettibile di alcuna eccezione in materia civile; così in verun caso, una dunua maritata, non può

comparire innanzi a' tribunali senza esservi

Per determinare con esattezza la maniera d'intentare le azioni della donna maritata, è d'uopo seguirne le traccie in tutti i casi ne' quali può trovarsi.

Primo Caso . La donna è in comunione nei beni .

Per le azioni mobiliari il marito può e-

sercitar solo l'azione (1428.)

Per esempio la donna è proprietaria di una rendita, o di un credito che non è stato messo in comunione; il marito in qualità di amministratore di tutti i beni personali di lei, può adir solo il Tribunale per tale oggetto.

Riguardo alle azioni immobilialiari il marito le agita unitamente alla moglie. Il concorso della dona in tal'occasione è necessario perchè il marito non ha facoltà di alienare gli stabili di sua moglie, senza il di lei consenso (1428), il che indirettamente potrebbe fare, dirigendo male le sue azioni.

Frattanto per le azioni possessorie, il marito non ha bisogno del concorso di sua moglie (1) (1428.), e la ragione si è, che

<sup>(1)</sup> Le azioni possessorie sono quelle, per cui si domanda di essere mantenuto nel possesso di un fondo, o di un diritto reale, se si è turbati nel godimento di eso, o di

avendo il godimento, e l'amministrazione degli stabili personali di sua moglie (1401. a. 1428.) ed essendo responsabile di ogni deperimento dei detti beni per mancanza di provvedimenti necessarj a conservarli (1428. 2254.), egli è il solo interessato ad intentare delle azioni di tal natura.

Secondo caso. Evvi esclusione di co-

munione .

Se si tratta di azioni mobiliari, il marito, ha un diritto di promuovere solo l'azione. Egli è amministratore assoluto, ed ha in conseguenra il diritto di percipere tutto il mobiliare di sua moglie (ivi. 1531.)

Se si tratta di azioni immobiliari, l'azione esser deve intentata dal marito, e dal

la moglie.

Il marito, non è che un semplice amministratore degli stabili di sua moglie: 1511.) Potrebbe alienarli indirettamente diffendendo male le azioni da esso intentate anno

In quanto alle azioni possessorie, il marito può egli solo esercitarie. Egl'è ustfruttuario de' beni stabili della moglie (1530.) responsabile delle prescrizioni, che altri potrebbonu acquistare. (2254)

Terzo caso. La moglie è separata di beni.

essene rintegrati, se si è perdato. La cognizione di queste azioni è attribuita a Giudici di pace, ¿ leg. 21, egos. 1790. utt. 3. rari. 'to.') Non dono animistribii, se nion quindo formate vençono dentro l'anno del ricevato distribio (Cod., proc., 28.), e da quelli che dopo un anno alamou us godono un pacifico possesso, o boro stessi, o ai loro antoti, a titolo procario.

Se l'azione è mobiliare, il marito non può intentare solo l'azione, mentre appartiene non a lui, ma a sua moglie la libera disposizione del mobiliare (1449. 1536. 1538.) La moglie neppure può farlo sola, perchè in veruna circostanza gli è lecito presentarsi in giudizio, senza l'autorizzazione di suo marito. (Cod. Civ. 215.) Bisopna dunque, che i due conjugi agiscano unitamente, o che la donna sia munita del consenso del marito o negandolo questi abbia il permesso dal Giudice (218.)

Lo stesso deve dirsi per maggior ragione, se l'azione è immobiliare o possessoria, dacche il marito non ha l'amministrazione de beni stabili di sua meglie. (1449, 1436.) ne la dona ha il diritto di disporne (1440. 1538.), e di compatir sola dinanzi a tri-

bunali . (215)

Quarto caso. I conjugi sono uniti in matrimonio col sistema dotale, e si tratta de'beni dotali della moglie; bisogna allora distinguere tra le azioni mobiliari, e le azioni immobiliari.

Allorche l'azione è mobiliare;

1. Se si tratta di mobiliare, incorporeo, come di crediti obbligazioni, contratti ec.; sebbene il marito non sia proprietario di tali oggetti (1567.) non ostante può star solo in giudizio, petrole la legge, (1549.) da a lui solo il diritto di agire contro i debitori, attendee agl'interessi, e ricevere il rimborso de capitali

2. Se trattasi di mobiliare corporeo.

O il mobiliare è stato stimato nell'atto della costituzione di dote senza l'espressa dichiarazione, che la stima non è stata fatra per vendita, ed allora il marito divenendo proprietario (1531.), ha solo, il diritto d'intentare l'azione.

O il mobiliare, non è stimato, o essendolo, è dichiarato nel contratto, che la stima non è stata fatta per vendita, allora sebbene 'il marito non divenga proprietario, (1551. 1566.) può solo muovere l'azione a norma dell'artic. (1549), che gli dà il diritto di molestare solo, i debitori de' beni dorali.

Qualora l'azione è immobiliare.

 Se la proprietà dello stabile dotale è stata trasferita nel marito (1552.) egli ha il diritto di solo intentare le azioni relati-

ve a questo stabile.

a. Se, la proprietà non è stata trasferita, al marito, come accade il più delle volte, allora bisogna distinguere: O l'azione
è diretta al possessorio, ed in questo caso
può intentarla egli solo. La legge (1549.)
gli attribuisce il diritto di reclamare solo,
contro i detenteri dello stabile dotale. Egli
ne ha l'amministrazione, ed il godimento,
(ivi.) ed è responsabile verso sua moglie del
le prescrizioni acquistate contro questi beni
nel caso, che esse abbiano luogo. (1502)

O l'azione è diretta al petitorio (a), ed

<sup>(</sup>e) L'azione è diretta al pritorio, ogni volta che si tratte una questione sulla proprietà di uno stabile, lo è al rescessorio, quaudo non si tratta, che di una questione di possesso. Per esempio Pietro mi toglie il possesso di un possesso.

in tal caso il marito non può solo stare in giadizio perchè lo stabile dotale essendo inatienabile (1554.), e la maglia avendo tutto a temere del giudizio nel quale si trattasse della proprietà della sua dotte, porrebbe eziandio paventarno l'alienazione indiretta per parte del marito, se egli solo potesse far gli atti. L'azione dunque deve essere intentata unitamente dal marito, e dalla moglie.

Quinto caso. I conjugi essendo uniti sotto il sistema dotale si tratta de' beni para-

fernali della moglie . (70)

Siccome la donna è unica proprietaria de' suoi beni parafernali, ed ella ue ha il godimento, e l'amministrazione (1576), il marito nou può solo, intentare le azioni relative a' di lei beni, comunque esser ne possa' la natura.

Ma la donna, non potendo neppure essa sola alienare i suoi beni (Cod. Civ. 1576.), nè comparire davanti i tribunali di giustizia, senza l'antorizzazione di suo marito (215. 1579.) bisogna, che l'azione sia intentata unitamente dal marito, e dalla moglie, oppure se la moglie entra sola in giudizio sia autorizzata a farlo dal marito, o negandolo questi abbia l'autorizzazione del tribunale, (218.)

podere; io posto dentro l'amo susseguente reclamare, per obbligario a farmene la restituzione; coco un misione per sessoria; e se reclamo la proprietà, ecce l'azione per (?O) Si è visto, che suche per i beni parafernali, e stradotali la donna ha libera amministrazione, lib. 1. tit. A. 5 > quarto.

Sesto caso. La donna è pubblica mer-

Una donna non vien riputata pubblica mercantessa, se altro non fa che vendere a minuto le mercanzie di suo marito; ma solamente quando attende a un commercio separato (ivi.) 220.)

Allora ha la facoltà di obbligarsi su ciò, che è concernente il suo negozio. ( ivi. )

In quanto alle azioni, che può esercitare in tal qualità di mercantessa pubblica, ben si comprende, che non possono essere se non mobiliari, poichè il suo traffico non tende che a darle un diritto di esigere il pagamento delle obbligazioni, che sono state contratte verso di lei su tal proposito. V ediamo ora a chi spetta l'intentare queste azioni.

1. Se la donna è in comunione di beni, il marito può solo stare iu giudizio, attesochè la suddetta qualità della moglie di pubblica mercantessa non impedisce, che egli non sia il libero dispositore della comunione, di cui fa parte, il traffico summentovato. E' vero che la donna può obbligare il marito per cagione di questo traffico; ma ciò non le dà il diritto di comparir sola no tribunali per tal motivo. Le abbisogna sempre l'autorizzazione del marito, o in mancanza di questa l'autorizzazione del Giudice (218.)

2. Se la douna non è in comunione di beni, sono applicabili le istesse regote. Il marito è il proprietario del moljiliare di sua moglie, (1449. 1536. 1538.) ed essa similmente non può comparire sola (215.), quantunque possa disporre del suo mobiliare (1449.) E' necessario pertanto il concorso dei due coniugi, o che se la donna sola è in azione vi sia autorizzata dal marito o dal Gindice. (218.)

Settimo caso. L'azione della donna è immobiliare; ma essa è minore e suo marito

è maggiore.

La donna minore resta emancipata dal matrimonio (ivi 476) ma sebbene emancipata deve essere assistita da un curatore per potere intentare un azione immobiliare. (482.)

Abbisoguandone necessariamente uno alla donna minore, che ha un azione immobiliare da reclamare in giustizia; chi sarà questocuratore? Dovra dirsi, che il marite lo
è, di pieno diritto. L'artic. 2208. lo suppone, attesochè decide, che quando si tratta di agire per l'espropriazione degli stabibili della donna minore il di cui maggiore
non si deve nominarle un tutore, se non
nel caso che il marite ricusi di procedero
con essa. I due conjugi devono pertanto
procedere insieme, e se il marito ricusa di
fario, può chiedere al tribunale la nomina
di un curatore, e la facoltà di procedere
con lui.

Ottavo caso. L'azione della donna è immobiliare, e i due conjugi sono minori.

In tal caso non potendo il matito procedere da se medesimo, perche è minore, non può procedere nè solo nè in compagnia di sua moglie, e questa dal canto suo non può sola stare in giudizio, neppure autorizzata dal Giudice. Essa è minere omancipa ta, e l'emancipate non può sele intentare delle azioni immobiliari (Cod. Civ. 482.)

E'd'uopo dunque, che le sia nominato un tutore dal tribunale. Ciò lo è pure in forza dell'articolo 1208, che ordina, che quando si tratta di espropriare una donna minore, le sia nominato un tutore.

Ma diverse osservazioni qui hanno luogo.

1. In un espropriazione spetta dunque al ribunale davanti a cui pende, di nominare un tutore, e non già ad un consiglio di famiglia. Sarà dunque l'istesso nel caso di cui trattiamo. La donna non è più sotto la potestà di sua famiglia, essendo passata in quella del marito (213.); e se a cagione della sua minorità egli non può autorizzarla a procedere da se medesima, nè può procedere per lei; spetta al tribunale ad autorizzare, e nominarle un difensore, ed a quel tribunale appunto davanti al quale devesi dirigere l'azione.

2. Il marito non può essere nominato tutore, stantechè la legge non ha fatta eccezione alcuna alla regola, che bisogna essere in maggior età per essercitare la tutela, fuori che in favore del padre, e della ma-

dre.

3. Tuttavia, se il marito non può agire, ha il diritto di prender parte nell'istanza per invigilare ai suoi interessi. Le rendite ed i frutti degli stabili gli appartengono come capo della comunione conjugale,
E' pertanto interessato, che nulla sia fatte
di contrario a' suoi diritti.

Nono caso. L'azione della donna è immobiliare; ma la donna è maggiore, è suo marito è minore;

La donna in questo caso deve essere autorizzata dal Giudice (224, 2228, ma il marito, di cui è l'istesso interesso, come nel caso precedente, che nulla abbia luogo di contrario a' suoi diritti, può assistervi.

Decimo caso. L'azione della donna è mobiliare, o immobiliare; ma il marito è

assente.

La donna, che vuole stare in giudizio, deve farsi autorizzare dai Giudice, (222.), il quale non deve accordare l'autorizzazione, che con cognizione di causa (ivi.), cioè dopo di essersi informato del vantaggio, che può risultarne alla donna nell'intentare la sua azione.

Undecimo caso. L'azione della donna è mobiliare, o immobiliare, ed il marito è interdetto.

In tal caso non meno che nel precedente, ella deve essere autorizzata dal tribunale, el'autorizzazione deve esserle accordata con cognizione di causa. ( ivi)

Duodecimo ed ultimo caso. L'azione della donna è mobiliare, o immobiliare, ed il marito è condannato (1) ad una pena affiittiva, o infamante anche in contumacia.

La donna per intentare la sua azione, deve farsi autorizzare dal Giudice (221.)

<sup>(</sup>a) Non parlasi qui de casi, in cui il marito è morto civilmente, attesochè allora uon vi è più matrimonio.

Siccome poi in tutti i casi, ne' quali l' autorizzazione del marito è necessaria, può accadere, che ricusi, o sia neil'impossibilità di darla, vedremo cosa dee fare la donna in questi due casi (72)

Ciò che può fare la donna maritata, quando suo marito ricusa di procedere per lei,

o di assisterla.

Si è veduto nel decorso di quest' articolo, che il marito dovrebbe in certi casi
proceder solo per sua moglie, che in altri
deve solamente assisterla, e procedere unitamente a lei. Se avviene, che ricusi di
procedere per lei o con lei; non essendo
giusto che la donna soffra questa negativa
sc non è ben fondata, può farsi autorizzare dal tribunale ad intentar quell' azione,
che viene non curata da suo marito.

Ecco in qual modo ella ottiene quest'

autorizzazione. (73)

Deve prima di tutto fare a suo marito un intimazione di autorizzarla a procedere. (Cod. proc. 861.)

<sup>(72)</sup> So il Marito ha un consolente giudiciario devo nell'autotizzazione farsi assistere dal consulente, n quando cocorra comparite in tribumale con lui. Negli affari ciminali non vi è bisogno di autorizzazione Cod. civ. 5, ci-(73) Aucho la donna separata devo farsi autorizzare, vedi sopra la nota 29.

Cod per evitar le spese che vamo in fondo a poarsis isopra il marito, è meglio che l'autorizzi colontariamento giacchè il tribunale l'autorizzerebbe, quando aucho si tratti di cause contro di lui, non pregiudical dosi nei suoi diritti, e solo adempiendo una mera solemnità della legge.

Se suo marito ricusa di autorizzarla, presenta al Presidente del tribunale una istanza in cui espone l'interesse, che ha di essere autorizzata a sostenere i suoi diritti . (ivi)

Appiè di questa istanza, il Presidente appone un ordine indicante la permissione di citare il marito in un prefisso giorno davanti alla camera del consiglio, (ivi. ) e non all'udienza per evitare la pubblicità, che la qualità delle parti, e la natura della diseussione renderebbero sovente pregiudicevole.

In sequela di tale ordinanza, la donna cita sno marito .

A tal citazione il marito si presenta, o non si presenta.

Se si presenta adduce i motivi del suo rifiuto . Il pubblico ministero dà le sue conclusioni, ed il tribunale decide sulla domanda della donna. (861.862.)

Si vedranno i modelli dell'intimazione, dell' istanza, ordine, citazione, e decreto nel Lib. III., nel quale verrà esposta in dettaglio la procedura per domandare tale

autorizzazione .

Se la donna in comunione viene autorizzata a procedere dal tribunale, e rimane perdente nella lite, il marito non è tenuto alle spese nè ad altre condanne. L'autorizzazione giudiciale differisce in ciò da quella del marito. Se questi poi l'autorizza come capo della comunione, ed acconsente, pel caso che la moglie vinca, di percipere per

la comunione i vantaggi, che ne deriveranno dalla causa, come sarebbe i frutti ec., è giusto che sia anche sottoposto alle spese, ed alle condanne, se la moglie riman soccombente. Ma quando l'autorizzazione è ricusata dal marito ed accordata dal tribunale, il marito allegando nella sua negativa, che non crede possibile il vincer la lites, ed i suoi timori verificati essendo dall' avvenimento, non sarebbe cosa regolare, che egli dovesse soffrir le spese. Si deve decider così, in virtù eziandio degli articoli 1413., e 1417. del Codice Civile. Il primo vuole, che il marito non deva sopportare i debiti di una successione totalmente immobiliare, ed accettata dalla moglie autorizzata giudicialmente . Il secondo . che egli non sia responsabile di quelli di una successione in parte mobiliare, ed in parte, immobiliare, accettata in vigore di una simile autorizzazione, quando ha avuto luogo l'inventario .

Ciò che può fare la donna maritata quando suo marito è nell' impossibilità di pro-

cedere seco lei, o di autorizzarla .

E' impossibile per parte del marito di procedere unitamente a sua moglic, o di autorizzarla, ne' due seguenti casi.

1. Se è assente.

2. Se è incapace di agire da se stesso; per esempio quando è condannato ad una pena afflittiva, o infamante ( Codice penale del 6. Ottobre 1791: tit. IV. artic. 2.) condannato in contumacia ad una pena impor304 tante la morte civile, ed anche dentro i cinque anni di grazia ( Cod. Civ. 28. ), oppure è interdetto ( 509. ).

Siccome in questi due casi il marito è nell'impossibilità morale, o fisica di accordare la sua autorizzazione, si comprende agevolmente essere iontile il citarlo.

E la donna essendo anch'essa nell'impossibilità di essere autorizzata dal marito, è necessario che sia munita di quella del Giudice. Si vedrà come questa si domandi, e si accordi.

Primo caso. Il marito è assente; Biso-

gna distinguere .

1. Se l'assonza non è dichiarata; la moglie mostra un atto di notorietà, che l'attesta; in appresso presenta una istanza al Presidente del tribunale, in cui esponendo, come l'assenza del marito la mette nell'impossibilità di ottenere l'autorizzazione voluta dalla legge, ricerre al tribunale per essere autorizzata. Il Presidente emana un ordine, che l'affare sia comupicato al pubblico ministero, e commette ad un Giudice di fare la relazione in un prefisso giorno ( Cod. proc. 863.), e nel quale il tribunale decide.

2. Se l'assenza è dichiarata; ella unisce alla supplica il decreto di dichiarazione.

Secondo caso. Il marito è incapace di agire in tribunale, essendo condannato ad una pena afflittiva, o infamante, o è coutumace, o interdetto. Allora la donna unisce alla supplica la sentenza, che ha pronunziata la condanna, o l'interdizione ( Cod:

proc. 864. Cod. Civ. 221. ).

In questi due casi l'autorizzazione accordata dal tribunale può essere generale, cioè a dire, può dispensare la donna dal ricorrere al tribunale ogni volta che avrà da formare delle domande, e da fare atti di amministrazione; ma questa però non è che relativa alle azioni mobiliari, che sono atti di amministrazione, mentre in veruna circostanza è valida un autorizzazione generale per l'alienazione degli stabili; ed in conseguenza per un azione immobiliare (223. 1538.); altrimenti la donna maritata acquisterebbe l'istessa indipendenza, come

se non lo fosse.

Osservazione. Si è veduto di sopra nel nono caso, che quando l'azione della donna è immobiliare, ed il marito è in minore età, gli abbisogna un'autorizzazione del tribunale, ed allora, se essa è maggiore, può stare in giudizio (224.). Non è necessario, che faccia citare suo marito davanti alla camera del Consiglio per ottenerne l'autorizzazione, giacchè, se lo accordasse sarebbe inutile; tuttavia prudente cosa sarebhe per parte del tribunale, l'imporre prima di decidere, che il marito fosse citato per allegare le ragioni che aver potrebbe contro la suddetta autorizzazione; essendochè, come cape del matrimonio e della comunità, ha un interesse nell'impedire, che sua moglie non sia autorizzata a fare un Pigeau T. I. P. II.

atto, o intentare una lite da esso giudicata dannosa a' comuni interessi.

Se non fosse interpellato, potrebbe formare un opposizione, al Decreto di autorizzazione, e farlo revocare avendo valide ragioni per provare, che l'atto è dannoso, e che l'azione che vuol formare sua moglie, è mal fondata;

#### SEZIONE II.

Quanda l'azione è appartenente allo Stato, all'Imperatore, ai pubblici Stabilimenti, alle Comunità, chi ne è incaricato.

Nella prima Sezione di questo capitolo ci siamo occupati delle azioni appartenenti ai particolari, ed abbiamo veduto che le deve intentare, tanto qualora godono del libero esercizio de' loro diritti, quanto nelle circostanze in cui sono esclusi da un tal godimento. In questa sezione esamineremo quali individui sono incaricati d'intentare le azioni appartenenti, 1. allo Stato; 2. all' Imperatore; 3 al pubblico tesoro; 4. alle amministrazioni; 5. a' pubblici stabilimenti; 6. alle Comunità.

I. Se l'azione appartiene allo Stato.

Quando si tratta di demanj, di diritti demaniali, ed altri appartenenti allo Stato, ma diversi da quelli che dipendono dagli affari amministrativi, de quali i tribunali non devono giammai decidere, come diremo in appresso: l'azione deve essere insentata dal Prefetto del circondario, in qui può aver luogo questo diritto. Per esempio si apre un'eredità in profitto dello Stato; il Prefetto della città dove ciò segue, è idvestito del diritto d'intentare le azioni, che ad essa sono relativo. L'artic. 13. del tit. III della legge de'5. novembre 1700. p. l'artic. 14. del tit. I. di quella de'27. marzo 1701., affidavano questa cura a Procuratori generali Sindaci dei Dipartimenti. Attualmente su tale oggetto. sono rappresentati dai Prefetti. L'artic. 60. S. 1. del Godice di procedura, permettendo che simili azioni possano dirigersi contro di essi, non gli scioglie dall'obbligo impostoli dalle leggi sopraccitate.

L'artic. 14 del tit. III. della suddetta legge del 5. novembre 1790., dice;, noon porrà essere intentata alcun azione dal procuratore sindaco generale, che in sequela di un decreto del Direttorio del Dipartimento, sotto pena di nullità, e di presponsabilità, ad eccezione che per gli goggetti di recuperazione, II Consiglio di Prefettura essendo stato sostituito al suddetto Direttorio, ad esso spetta a darne I autorizzazione (74.).

II. Se l'azione appartiene all' Imperatore.
L'Imperatore avendo dei diritti da esercitare, non come Capo dello Stato, ma

<sup>(74)</sup> Vedi Legge sul Demanio dell' Amministrazione Generale de 30. Maggio 1808 vedi Bull. 2, 72, 77, 86, 114, 122, 129. — Sulla Prefettura Bull. 33, 37, 121. Per coscrizione bull. 6, 8, 133, sulla vaccinazione bullettino 29.

come proprietario de suoi particolari domini, quest' incarico è affidato ai Procuratori Imperiali presso i tribunali davanti a'quali , si agitano questi diritti ( Cod. proc 69. S. 4. ) (75.) .

III. Se l'azione appartiene al pubblico te-

Spetta agli agenti del pubblico tesoro ad intentare le azioni ad esso tesoro appartenenti ( ivi §. 2. ) (76.).

IV. Se l'azione appartiene a delle amministrazioni.

·I diritti delle pubbliche amministrazioni, ugualmente che quelle de'demani, registro ec., esercitate sono dagli amministratori della Finanza ( Regia ), a' quali appartengono ( ivi: §. 3. ) (72.).

V. Se l'azione appartiene a' pubblici stabilimenti .

I pubblici stabilimenti come Spedali, e Licei, possono aver de' diritti da esercitare per recuperazione da farsi. Spetta a farlo ai consigli respettivi di questi diversi stabi-

<sup>(75)</sup> Negli affari del patrimonio della Corona il Procuratore Imperiale agisce come mandatario lib. 2. p. 1. tit. 1. cap. 1. sez. 2. in fine bull. 17. 48. 99. 120. - Per caccía bull. 20. 29. 117.

<sup>(76)</sup> Vedi bull. 2. 60. 72. 122. 125. (77) Per registrazione, e bollo e sistema ipotecario, vedi le leggi notate, nell'avvertenza dopo la prefazione.

Per le regle di sale, e tabacco bullettino 24.; di salnitri, e polveri bullettino 103. di lotterla bull. 94. 114., Per mi-niere bullettino 105.; Per diritti riuniti bullettino 119. Per contribuzioni dirette hull. 29. 30. 71. 92. 98. 119. 125 131. 134. 141. Per dogana bull. 67. 122. Per posta di letteze bullettino 74.

limenti (Cod. di proc. §. 3.). L'azione si dirige a nome de loro amministratori (78). VI. Se l'azione appartiene alle Comunità. La legge del 19. Vendeumifero anno V. ha prescritte le regole sò tal proposito di p. Art. 1. Il diritto d'intenare le azio-

ni unicamente interessauti le comunità, è affidato agli agenti di esse (attualmente ai Maires, che ne fanno le veci), ed in loro

mancanza agli aggiunti,, .

"Art. 2. Nelle comunità maggiori di 5. mila anime i il diritto d'intentare le azioni che possono interessarle, è attribuito all'ufiziale municipale, che sarà nominato a tal'effetto dalla municipale amministra.

zione ".

"Art. 3. Gli agenti (ora i Mairea), o loro aggiunti, e gli ufiziali municipali, non potranno intentare verun' azione avanile autorità costituite, senza esservi preventivamente autorizzati dall' amministrazione centrale del Dipartimento (ora dal Prefetto) dopo avere sentito il parere dell'amministrazione municipale (ora del sotto Prefetto),...

E di questa legge parla l'artic. 1032, del Codice di procedura così concepito., Le ,, Comunità sarano tenute, volendo for, mare una domanda davanti a' tribunali, ,, a conformarsi alle leggi amministrativo,, .

Non si può, che applaudire alla sag-

<sup>(78)</sup> Per Licci, Musei, bull. 37. 62. 95. 96. 119.; Per espizi 27. 73. 99. 115. 120. 132.

gia disposizione, che (in virtà di un editto del mese di aprile del 1683, e di una dichiarazione del mese di agosto 1687. ) le antiche leggi aveano stabilita, ingiungendo, che le comuni dovessero prendere la permissione dagl'intendenti, affine di prevenire gli effetti degl'intrighi, e delle passioni, che sovente agitano i corpi numerosi.

Sebbene la pretensione, che si vuole sostenere da una comunità sia ben fondata non se le accorda sempre quest'autorizza-

zione.

I beni comunali sono di due serte.

Cli uni, che versando i loro frutti nell' erario della comunità vanno a profitto in conseguenza di tutti i suoi membri. Talo si è una tenuta di stabili affittata, giacchè il canone, o l'affitto produce un vantaggio comune col provvedere ai bisogni della comunità, per i quali necessario sarebbe l'imporre su tutti gl'individui di essa, se non vi fossero entrate.

Gli altri beni, quantunque appartenenti a tutta la comunità, non arrecano profitto, che ad alcuni de'suoi membri, come sono le pasture, le quali non danno utilità, che a quelli che hanno del bestiame.

Per i primi, l'autorizzazione viene accordata alla comunità in corpo, se è ben

fondata.

In quanto ai secondi, siccome non sarebbe giusto, che la comunità, che non ne risente alcun utile in massa, intentasse a sue spese delle azioni, utili solo ad alcuni de'suoi membri, si ricusa ordinarjamente di sccordarle l'autorizzazione; riservando però nell' istesso tempo la facoltà ai suddetti membri d'intentarle eglino stessi, sulla certezza, che il loro interesse gli eccitera a farlo, rilevando con ciò i diritti della Comunità medesima (79.).

Nel decorso di questo capitolo si è veduto quali sono gl'individui capaci di sostenere un azione, e gli altri che ne sono incapaci. Si è esposto chi deve per questi ultimi intentare l'azione; ma non basta che l'attore possa farlo, o che un altro lo faccia per lui . Bisogna inoltre, che quello . che vien chiamato in gindizio possa difendersi, e che se ne è incapace, altri vi sia che intraprenda la sua difesa. Una tale incapacità ed 1 mezzi di supplirvi, formano la materia dell' ultimo capitolo di questo titolo.

Per affari Criminali, e di Pulizia ai respettivi Tri-bunali bull. 4. 16. 24. 46. 60. 61. 69. 52. 56. 101. 109. 113. 114. 117. 124. 1/2.; Per Com:nistari di Pulizia vedi bull. 14. 25. 26. 61. 97. 123. 129.; Per Giandarmeria bull. 124.; Per armi bull. 72. 107.

<sup>(79)</sup> Per gli attributi dei Marres vedi Manuel, e Fleurigeon, 8 bull. 43. 72. 102. 107. sopra laghi bul. 82.; Lavori d' orobull. 28, 110.; Octrois 73, 127, per i vini boll. 57. 59. 76. 86.; Pesca bul. 116.; Incoraggiueuti d'industria bul. 8\(\frac{1}{2}\), per agricoltura bull. 35. 5\(\frac{1}{2}\), per scienze bull. 38. 49. per arti bul. 37.; Per giochi bul. 133.; per Epizootie, epidemie bull. 51. 110.; Per canali bul. 43. 116.; Per boschi, e foreste bull. 15. 75. 110.; Per barche e battelli Bull, 100 132. Per ubbandomati o esposti bull. 65 110.; Fer vetturu bull, 38. 55. 63. 110.; Per Tostri bul. 102. Fer vetturu bull, 31. 55. 63. 110.; Per Tostri bul. 102. Per posta di ca-valli bull. 102. 103. Per posta di ca-valli bull. 103. 103. 50. 103.; Veti auche a materia.

#### CAPITOLO IV.

Se il reo convenuto è capace di difendersi dalla domanda formata contro di esso, e se non lo è chi dee difenderlo.

La materia di questo capitolo è l'istessa in senso opposto di quella di cui si è trattato nel precedente; mentre per regola generale l'incapace d'intentare un azione, lo è ancora di difendersi. Le ragioni medesime militano per l'uno, o per l'altro caso. In tal circostanza per nen fare delle repetizioni non ci fermeremo se non su ciò che presentando de' principjassai differenti, darà adito a degli schiarimenti particolari.

La domanda è diretta e contro i semplici particolari, o contro lo stato, l'Imperatore, il pubblici tesoro, le amministrazioni, i pubblici stabilimenti, e le comunità. A tal'uopo questo capitolo è diviso in due sezioni.

SEZIONE I.

Se il reo convenuto è un particolare.

Tre regole sù tal proposito.

Prima regola. Qualunque persona, che ha il libero esercizio de' propri diritti, ed è capace di esercitare un azione per un dato oggetto, può essere chiamata in giudizio per l'oggetto medesimo.

In tal guisa l'individuo maggiore di anni ventuno, per qualunque specie di azioni, il minore emancipato per i mobiliari o addetto al commercio per gli affari risultanti dal detto commercio, godendo il libero esercizio de'loro diritti, si può dirigere contro di loro le azioni, che sono capaci di dirigere eglino stessi

Seconda regola. Ogni persona, che non gode il libero esercizio de' propri diritti, ed e incapace di esercitare un' azione per un dato oggetto, non può esser chiamata in

giudizio per l'oggetto istesso.

Bisogna rivolgersi contro quelli da noi indicati nel precedente capitolo, come loro

legittimi difensori ...

Osservazione. Si è detto di sopra che se un azione mobiliare veniva intentata da un tutore, o curatore del minore, o dell'interdetto, era necessario, che questo preventivamente fosse autorizzato da un consiglio di famiglia.

Ma se vien chiamato in giudizio un tutore, o un curatore in questa qualità, tale autorizzazione non è necessaria. L'artic. 464. del Codice Civile, che esige la suddetta autorizzazione nel primo caso, non lo fà nel secondo, siante che la difesa essendo di diritto naturale, non obbliga a veruna preventiva autorizzazione.

Dall'altro canto la legge (artic. 465.) dice formalmente, che l'autorizzazione non è necessaria per opporsi a una domanda di divisioni; e non evvi maggior ragione di esigerla più in un caso che nell'artro.

Terza regola . Se gl' incapaci , che si

vuol chiamare in giudizio, non hanno per anche delle persone incaricate di accudire a' loro interessi , è d' uopo fargliene nominare una . Non si deve ne si può attaccare, chi non è capace di difendersi :

Bisogna dunque nominare;

t Un curatore per i condannati a i ferri, alla reclusione, alla detenzione nelle carceri (Cod. pen. 6. ottobre 1791. tit. 4. art. 3. 1

2. Un curatore al condannato in contumacia alla pena importante la morte civile durante i cinque anni di grazia. Dopo un tal termine, l'azione deve essere intentata contro gli eredi, che restano investiti dei diritti del condannato ( Cod. civ. 25. 27.)

3. Un curatore speciale al morto civil-

mente.

4. Un curatore al ventre pregnante o sia al minore, che non è che concepito ( ivi 303. )

5. Un tutore al minore non emancipato. 6. Un curatore al minore emancipato

se l'azione, che vuole intentare, è immobiliare, o concernente un capitale mobiliare.

7. Un tutore all'interdetto per demen-

za, imbecillità, o furore.

8. Un consulente à quello, che è posto sotto l'assistenza di un consulente giudiciario.

9. Se l'azione è diretta contro una donna maritata, bisogna applicare in ragione inversa le regole datesi nel precedente capitolo, artic. 9. e citare in conseguenza, o

il solo marito o il marito e la moglie insieme, o il tutore per la donna a norma delle respettive regole, che è inutile qui rammentare.

Il marito, che non è obbligato a sostenere le ragioni di sua moglie contro una domanda, che crede mal fondata; può sulla predetta domanda dichiarare che non intende procedere con sua moglie, ed antorizzarla; gli vien sopra di ciò dato atto, e con ciò resta fuori di causa. Ma siccome la donna può aver ragione di opporsi alla domanda, il tribunale l' autorizza nel tempo medesimo alla procedura:

### SEZIONE II.

Se il reo convenuto non è un semplice particolare.

Qualora il diritto, che si reclama non è diretto contro un semplice particolare, quando per esempio si pretende di essere ereditori dello Stato, o dell' Imperatore, o del pubblico tesoro o delle amministrazioni; o finalmente delle comunità, l'azione deve essere rivolta contro quelli che abbiamo detto di sopra, che ne sono gli agenti.

Ma relativamente alle azioni da intentarsi contro i Prefetti, ed i Maires, vi sono due cose da osservare.

Prima regolà. L'artic. 15. della legge del 5. novembre 1790. dice " che non po-" trà essere esercitata veruna azione con-" tro il Procuratore generale sindaco (og-" gi il Prefetto) nella prefata sua qualita;

" da qualunque siasi persona, se non è pre-", ventivamente interpellato con una semplice memoria tra il direttorio del distret-, to, (ora sotto Prefetto) per sentire il suo parere, in seguito il direttorio del Dipar-, timento (al presente Consiglio di Prefettun ra ) per averne una decisione sotto peua , di nullità. Il sotto Prefetto, ed il Pre-, fetto decideranno dentro il mese, contann do dal giorno in cui e stata loro trasmes-, sa la memoria corredata dei recapiti giu-, stificativi, de' quali il Segretario ne farà , la ricevuta, e ne farà menzione sopra un , registro tenuto a tal' effetto. Questa con-, segna, ed il registro della suddetta memo-" ria, ne interrompono la prescrizione; e nel caso che il Prefetto, o sotto Prefet-, to non abbiano deciso dentro il prescrit-, to spazio di tempo è permesso il ricorre-" re ai tribunali. " L' impossibilità di agire scaduto che sia il termine fa si, che la prescrizione riprende il suo corso.

Seconda regola. E' relativa questa alle comunità contro le quali si vuole intentare un azione. Un decreto de Consoli del 17. vendemifero an. 10., dice nel primo articolo ,, I creditori delle comunità , non pon tranno intentare contro le medesime ve-, runa azione, se non dopo averne ottenun ta la permissione in iscritto dal Consiglio " di Prefettura sotto pena di nullità di tut-" te le procedure fatte in pregiudizio di es-, se, e delle sentenze emanate in conse-

La generalità dei termini di questo decreto, avea fatto supporre, che fossero applicabile a chiunque volesse muovere un azione contro una comunità. Un parere del Consiglio di stato emanato sotto di 3. luglio 1806, per l'interpetrazione del summentovato Decreto, ha deciso, che non riguarda che gli attori i quali pretendono d'intentare contro le comunità delle azioni per crediti chirografa-j ne ipotecarj, ma non riguarda puntoil caso di formare un azione per un diritto di proprietà. Allora non vi è bisogno di chiedere l'autorizzazione voluta dal surriferito decreto del 17. vendemifero an. 10. Si è veduto in questo titolo tutto quanto è preventivo alla domanda in se medesima, vale a dire tutto ciò che deve osservare chi si propone d'intentare un azione .

Deve esaminare a prima vista se è ammissibile nel formare la sua domanda.

In seguito considerando l'azione istessa, che vuole intentare, deve vedere, se è ben fondata; cioè, se il fatto su cui si appoggia la questione di diritto su questo fatto gli è vantaggiosa. Deve quindi esaminare qual' è il suo stato nella società; se gode il libero esercizio de propri diritti; o nò, e se in conseguenza può esercitar solo l'azione, o con l'assistenza di un altro ed in fine se un altro deve agire per lui.

Rivolgendo poi lo sguardo a quello contro di cui si propone di promovere la lite, deve informarsi, se è solamente contro il reo convenute, o contro qualchedune incaricato dalla legge per la difesa de' suoi interessi, oppure contro tutti due insieme.

Se risulta da queste diverse osservazioni, che la domanda sia ammissibile, e ben fondata, che egli sia capace di esercitare i suoi diritti, o non essendo, sia provvednto di un difeasore; infine che l'avversario sia ugualmente capace o legittimamente difeso, può allora formare la sua domanda.

#### TITOLO II.

#### DELLA DOMANDA MEDESIMA .

Le regole sulla domanda verranno esposte in otto capitoli . Si vedrà nel primo davanti a quali autorità deve farsi la domanda; nel secondo, se per formarla sia necessario di ottenere una permissione, o l'autorizzazione del Giudice; nel terzo di qual' ufiziale si deve servirsi per formare una domanda; nel quarto come si ottiene prontamente una decisione pei casi che esigono celerità; nel quinto, se quando la domanda è fondata sopra un titolo privato si può ottenere un ipoteca innanzi, che sia emanata la sentenza in virtù del Decreto recognizione di firma , nel sesto , se nel tempo che l'attore aspetta la sentenza ha il diritto di fare degli atti conservatori; nel settimo si espongono le formalità della domanda ; e nell'ottavo quali ne sono gli effetti.

CAPITOLO I.

Dell' Autorità davanti alla quale dee Presentarsi la domanda.

Questo capitolo è diviso in quattro se-

zioni .(80)

Vi sono molti affari contensiosi, la cognizione de' quali appartiene all' autorità amministrativa. Vedremo nella prima sezione, l'amministrazione davanti a cui si deve ricorrete negli affari amministrativi contensiosi. Siccome può darsi, che in una causu di competenza dei tribunali il reo convenuto sia forestiere, vedremo nella seconda sezione il caso in cui forestiere può essere giudicato dai tribunali Francesi, e quello in cui lo è da tribunali esteri.

Per conoscere l'autorità giudiciaria, alla quale appartiene la decisione della causa, daremo nella terza sezione un idea generale dell'amministrazione della giustizia civile, e de tribunali che la conpongono.

Nella quarta, sezione, indicheremo qual' è il tribunale, davanti a cui deve formar-

si la domanda.

## SEZIONE I.

Dell autorità davanti alla quale si deve ricorrere negli affari amministrativi contensiosi.

La Legge del 24. agosto 1790. (81.) con-

<sup>(86)</sup> Vedi sopra al cap. 3. sez. 3. per fot. (8f) Vedi bul. 83. in cui sono riferite la leggi, e disposiziogi citate in questa sezion:

fermando alcune precedenti leggi, che prescrivevano la separazione del potere amministrativo, e del potere giudiciario, ingiunse a' tribunali di non turbare in veruna maniera le operazioni de' corpi amministrativi. Essendo stata mal compresa la loro competenza in una folla di affari contensiosi, la di cui decisione a prima vista sembrava che appartenesse all'autorità giudiciaria , la legge del 16. fruttidoro dell'anno 3. proibì formalmente ai tribunali di decidere degli atti di amministrazione di qualunque specie si fossero. Questa legge denotante l'incompetenza dei tribunali su tutte le contestazioni, che possono insorgere sull'esecuzione degli atti de' corpi amministrativi , ricevette diverse interpetrazioni, che determinaron oil Governo a fissarne il vero senso con un suo Decreto del 2. germile an. 5. Ecco le sentenze, che dettero luogo a questo Decreto, ed i principi che regolano tal materia.

Il Sig. Forestier dimorante a S. Quintino, che eseguiti avea de trasporti a Mezieres per conto della Repubblica, chiese all'
incaricate di tal commissione de trasporti, il
pagamento di quattro lettere di cambio delle quali era il possessore. L'incaricato non
avendo potnto pagarfe nell'atto, il Signor
Forestier trovossi obbligato a rimanere per
qualche tempo a Mezieres, onde aspettarvi
il suo pagamento; in sequesa di che, citò
davanti-il tribunaie civile di Ardennes l'incaricato, per sentirsi condannare ai danni,
ed interessi risultanti da questa forzata sua

dimora. La domanda fu accettata. L'incaricato appellossi dalla sentenza al tribunale civile di Marne, e fu confermata. Le prodette sentenze vennero sottomesse al Direttorio esecutivo, che le considerò come un usurpazione manifesta del potere giudiciario sul potere amministrativo. Pensò, che le operazioni eseguite per ordine del Governo da' suoi agenti immediati sotto la sua vigilanza, e con dei fondi somministrati dal pubblico tesoro, appartenessero naturalmente alla classe degli affari amministrativi; che i particolari non hanno diritto di citare davanti i tribunali un agente della Nazione, che non ha contratta verso di essi veruna obbligazione personale; che non potrebbero avere un tal diritto senza i più funesti abusi , poiche contro tutte le regole dell' ordine amministrativo, l'agente chiamato in giudizio, potrebbe invocare per la sua garanzia gli amministratori superiori, e che in vigore delle sentenze emanate da' tribunali, potrebbesi spogliare quest'agente delle sue proprietà, o sequestrare gli effetti, e derrate, di cui il Governo dispone per mezzo di agenti.

I particolari, che hanno eseguite delle operazioni per conta del Governo in sequela degli ordini de suddetti agenti, devono pertanto reclamare il loro pagamento per la via amministrativa.

La facoltà di decidere su tutte le difficoltà relative alla validità, o invalidità delle vendite de'beni nazionali, appartiene Pigeau T.I.P.II. 21 similmente all' amministrazione. Essendo insorti de' dubbj su tal proposito nell'auno 6., il ministro della giustizia fece al Direttorio un rapporto per provare, che la decisione di tali dubbi dipendeva, in forza delle leggi, dall' amministrazione, e non da' tribunali . Questo rapporto, che è molto esteso, trovasi nel Decreto del Direttorio del 2. nevoso anno 6.

Non solamente l'amministrazione decide sulle mancanze di formalità sul processo verbale di aggiudicazione, e demanialità de' beni, ma decide inoltre sull' interpetrazione delle clausole di aggiudicazione. Giò risulta dalla legge del 28. piovoso anno 8. che attribuisce al Consiglio di Prefettura l'autorità di decidere su tutte le materie contensiose de' domini nazionali, e del Decreto del Governo del 5. fruttidoro anno o. interpetrativo di questa legge . Un tal Decreto fa pronunziato pel seguente motivo.

Insorse un contrasto di giurisdizione tra la Corte di appello di Parigi, ed il Prefetto della Senna, relativamente ad alcune difficoltà sopraggiunte tra due acquirenti de' beni nazionali, per la fissazione de' confini delle respettive proprietà. Il Consiglio di Stato decise, che la cognizione di quest' affare appartenesse al Consiglio di Prefettura della Senna.

La competenza delle amministrazioni in materia di vendite di beni nazionali, è dunque presentemente noto a chi appartiene. Comprende la demanialità dei beni le mancanze di formalità in un processo verbale di aggiudicazione, l'interpetrazione delle sue claisole; in una parola tutte le contestazioni, che possono dar luogo a qualche reclamo contro il Governo in qualità di venditore.

Qualora un affare appartiene all'ordine amministrativo, l'attore può presentarsi davanti l'amministrazione, le di cui attribuzioni abbracciano la materia, che ha datò motivo alla causa. Così sottoporrà al Gonsiglio di Prefettura una contestazione relativa alla validità di una vendita di beni nazionali.

L'appello della decisione emanata dall' amministrazione si presenta al Gonsiglio di Stato, incaricato di decidere su tutti gli affari contensiosi amministrativi, in virtà dell' artic. 11. dell' regolamento del 5. nevoso anno 8. per l'organizzazione del Gonsigliò di Stato (82).

Se davanti à un tribunale è stata incominciata una causa amministrativa, egli deve dichiarare la sua incompetenza. Nel caso contrario il reo convenuto presenta una supplica alla competente amministrazione pregandola a rivendicare l'affare, So l'amministrazione ammette il suo ricorso, emana un Decreto in vigore del quale rivendica la causa, ed il reo to fa notificare al suo avversario. In tal circostanza, il

<sup>(82)</sup> Vedi il bul. 100. nel quale fra le altre vi è l'ultima legge sulla creazione del Consiglio di Stato, par le cui attribuzioni vedi 5, 13, 14.

contrasto di giurisdizione viene definito, trale autorità auministrativa, e giudiciaria, attessoche questo due autorità indipendenti l una dall'altra, si attribuiscono la facoltà di decidere sull'istessa vertenza. La procedura rimane sospesa fino alla cessazione del contrasto suddetto, la quale ha luogo nell' appresso maniera.

I contrasti di giurisdizione che insorgono tra le amministrazioni, ed i tribunali, in virtà dell'articolo II, del summentovato regolamento, devono essere presentati'al Consiglio di Stato, che è la loro autorità superiore, e che annulla le sentenzo incompetentemente proferire dai tribunali, e rimette la causa all'amministrazione a cui le leggi ne banno affidata la decisione.

#### SEZIONE II.

De' casi ne' quali il forestiere pud esser citato davanti i tribunali Francesi, e diquelli in cui lo deve essere dinanzi i tribunali esteri.

E' necessario distinguere il caso, in cui il forestiere abita fuori di Francia, da quello in cui ha stabilito in Francia il suo domicilio.

Se il forestiere abita fuori della Francia. L'azione, che si vuole intentare contro di lui, o è personale, o reale, o mista.

Primo caso. L'azione è personale.

Le difficoltà di ottenere una decisione

dai tribunali stranieri , hanno determinato i nostri Legislatori ad accordare ai Francesi la facoltà di reclamare davanti i tribunali di Francia, l'esecuzione delle obbligazioni contratte verso di loro dai forestieri. La competenza de nostri tribunali su questa materia, deve essere considerata come una clausola tacita del contratto, che ha avuto luogo tra un Francese, ed un forestiere . Secondo l'artic, 14. del Codice Civile, essa ha la sua forza, tanto se l' obbligazione sia stata contratta in Francia come in esteri paesi Ma i tribunali, non avendo autorità che nell'estensione del territorio sottoposto alla potenza che gli ha stabiliti, la sentenza di un tribunale Francese contro un estero, è solamente esecutiva contro la di lui persona trovata in Francia, e su' beni che vi possiede. Non potrebbe esserlo nel paese del forestiere, se non quando i due Governi abbiano convenuto in vigore di un Trattato, di deferire respettivamente alle sentenze emanate dai loro tribunali.

I tribunali di Francia non possono decidere su'lle esecuzioni dell' obbligazioni, che un forestiere di passaggio in Francia può aver contratte verso un altro forestiere, tanto cutro la Francia medesima che fuori. Perciò un forestiere che è venuto a passare qualche tempo in Francia per suo piacere, o per affari di commerciò, non può esser citto davanti i tribunali Francesi dall' altro forestiere, del quale è debitore. Non cessa perciò di esser sottoposto a' tribunali del suo paese, dove ha conservato il suo domicilio; mentre l'artic. 14. del Codice civile non riguarda che i Francesi (33.).

Secondo caso, l'azione è reale.

Lo stabile, (84.) che si vuol rivendicare contro il forestiere, o è situato su! territorio Francese, o in estero paese.

Se è situato in Francia la domanda di rivendicazione, deve esser fatta davanti i tribunali Francesi, attesochè a' termini dell' artic. 5. del Godice Givile, i beni stabili sebbene posseduti da' forestieri, seno sottoposti alle leggi Francesi.

Se i detti stabili sono situati fuori della Francia, la domanda di rivendicazione deve essere diretta davanti i tribunali estezi, perche il detto stabile è sottoposto alle leggi veglianti in quel territorio, di cui fa patte.

Terzo caso. L'azione è mista, vale a dire, partecipa a un tempo dell'azione personale, e dell'azione reale. Si tratta per esempio dell'azione appartenente al venditore per ricuperare un effetto, che ha venduto, riservandosi il diritto di riscatto. Quest'azione è personale, in quanto che doveva dall'obbligo di suffrire il riscatto dello stabile, che l'acquirente ha contrattato.

<sup>(83)</sup> Il Cod. c.v. 5. 3. non soggetta i Forestieri, che alla leggi di polizia.

<sup>(84)</sup> O anche it mobile mobiliare esistente iu natura, e che si vuol revindicare; vedi lib. 2. tit. 1. cap. 3. sez. 1. §. 2. art. 7. membr. 2.

E' reale, in quanto che il predetto atabile è l'oggetto di cui si chiede la ricuperazione, ed il venditore può esercitare la sua azione contro i terzi detentori. L'attore è padrone della scelta tra l'azione reale, e l'azione personale. A tenore del modo, che intenterà una di queste due azioni, si applichi ciò che abbiamo detto di sopra nel secondo caso.

Ş. II.

Se il forestiere abita in Francia.

Primo caso . L'azione è personale (85.). Il forestiere, che non è di passaggio in Francia, ma che vi abita, può esser citato davanti i tribunali del paese per l'esecuzione delle obbligazioni da esso contratte verso un Francese, tanto in Francia quanto in esteri Stati. Un tal principio risulta evideutemente dall'articolo 14. del Codice Civile : il forestiere anche non abitante in Francia ec. E' inoltre sottoposto ai tribunali Francesi per l'esecuzione dell'obbligazioni che ha contratte verso altri forestieri dentro la Francia oppure in esteri paesi. In conseguenza un Russo può citare davanti i nostri tribunali un Russo che fosse suo debitore, e demiciliato in Francia. Altrimenti basterebbe ad un for estiere il rifugiarsi sul territorio Francese per sottrarsi alle molestic de' suoi creditori, attesochè lo citerebbero inutilmente dinanzi a' tribunali del suo pae-

<sup>(35)</sup> Il Forestioro è soggetto alla personale bul. 101. Per la costituzione dell' Impero, e per il Senato, e sue attribuzioni vedi bul. 1.66.

se, che ha abbandonato, e dove senza alcun dubbio non ha conservata alcuna pro-

prietà.

Esiste dunque questa differenza tra il forestiere, che si trova di passaggio in Francia, e quello che vi ha trasferito il suo domicilio, che quest'ultimo può esser molestato davanti a' tribunali di Francia tanto da Francesi che da altri forestieri, in vece di che il primo non può essere molestato che dai Francesi (86.).

La regola generale, che un forestiere in materia personale può esser molestato davanti i tribunali Francesi da un altro forestiero, è sottoposta a un eccezione qualora vi è un trattato fatto con la sua nazione. Ne esiste uno in favore degli Americani, conforme alla convenzione stipulata sotto di 14. novembre 1788., tra il Governo Francese, e gli Stati uniti dell' America. Esso dice, che tutte le cause tra i cittadini de' suddetti Stati uniti verranno terminate da loro agenti commerciali.

Ad'onta di una tal convenzione, una sentenza del tribunale di commercio di Havre, autorizzò un Americano a far sequestrare delle mercanzie appartenenti ad un

<sup>(86)</sup> Se due forestieri di pas-aggio p.r la Francia hanno fra loro disputa per affari, o contratti posti in essere in Francia, e la cui esecuzione opora gli effetti, che hanno acco può esiger celerità; pare che la honas fede, e la circostauza della contratzione seguita in Francia, che suppone implicita P ezione del domictilio arg del § 1651. del Cod. cit. e § 1.255. 6, e l'esercizio dell'azione reale (vedi sopra nota §), ) non già della personale, produchino l'effetto, che i tribumiali locali possino giudicare.

suo compatriotto, e questa sentenza fu confermata dal tribunal civile della Senna inferiore. Invano il succombente allegò la declinatoria per causa d'incompetenza, tanto in prima istanza quanto in appello. Ricorse alla Corte di Cassazione contro il tribunale della Senna Inferiore, e la septenza di questo tribunale fu annullata per motivo di contravvenzione formale alla convenzione de 14. novembre. Il Decreto, che è degli 8. fruttidoro anno 4., trovasi nel registro di memorie della Corte di Cassazione alla parola Americani.

Secondo caso . L'azione è reale .

Quando la cosa, che si vuole rivendicare è situata in Francia, bisogna citare il forestiere davanti i tribunali Francesi, e se è situata fuori della Francia deve citarsi, davanti i tribunali esteri. Ne abbiamo esposta la ragione parlando dell' azione reale nel precedente paragrafo.

Terzo caso. L'azione è mista.

L'attore, come abbiamo veduto di sopersonale, e l'azione di scegliere tra l'azione personale, e l'azione reale. La sua scolta esigeva l'applicazione de principj delle due azioni; principj similmente esposti nel paragrafo suddetto.

## SEZIONE III.

Idea generale dell'amministrazione della giustizia, e de'tribunali che la compongono.

L'amministrazione della giustizia civile

è divisa in due rami, di cui uno comprende gli affari civili propriamente detti, e l' altro gli affari di commercio tanto di terra che di mare.

Si parlerà nel primo paragrafo de'tribunali componenti il primo ramo . Nel secondo de' tribunali relativi al secondo ramo. Un terzo paragrafo avra per oggetto le Corti di appello che sono superiori ai tribunali de'-suddetti due rami. Nel quarto si parlerà della Corte di Cassazione, che domina sù tutti gli altri tribunali, e sulle Corti di appello dell' Impero .

Primo ramo dell'amministrazione della giustizia . Affari civili propriamente detti .

La cognizione degli affari civili propriamente detti , appartiene a' Giudici di pace, ed a' tribunali di prima istanza.

### ARTICOLO I. De' Giudici di Pace .

I Giudici di pace decidono sugli oggetti di un prefisso, e determinato valore, e di altri il cui valore non è determinato .

Primo. Gli oggetti di un determinato valore, sono tutte le cause puramente personali e mobiliarie delle quali essi giudicano senza appello fine alla somma di 50, fr. e con l'appello sino a quella di 100. franchi . (Legge del 24. agosto 1800. tit. III. artic. 9.) (87) (87) Cod. di Procedira f. 2, e bal. 32. tit. 5. cap. 1.

Secondo. Gli oggetti di cui possono giudicare o qualunque ne sia il valore sono:

I Le azioni per danni dati dagli uomini, e dagli animali, nei campi, funtti, e rac-

colte (ivi artic. 10.)

2. I traslocamenti di confini, le usurpazioni di terreno, alberi, fosse, macchie, ed altre chinse, gammessi dentro il decorso di un anno; i guasti sul corso dell'acque per l'irrigazione delle praterie, commessi similmente dentro l'anno, e tutte le azioni possessorie. (ivi)

3. Le riparazioni delle case, e beni af-

fitti . (ivi.)

4. Le indennizzazioni pretese da un fittuario, o locatario per l'impedito godimento, quando il diritto dell'indennizazione non è contestato; e le deteriorazioni allegate dal proprietario. (ivi)

5 Il pagamento de'salari delle persone che lavorano, de'servitori, e serve, e l'esecuzione de' respettivi impegni de'padroni,

della servitù, e de'lavoranti.

6. Le azioni per le ingiurie verbali, risse, e vie di fatto, allorchè le parti non sono andate per la via criminale (ivi.)

7. I Giudici di pace decidone ancora delle contestazioni, che insorgone a motivo de' brevetti d' invenzione (14. mag. 1791. tit. 2. art. 10.

Su tutti questi eggetti i Giudici di pace decidono inappellabilmente sino a 50 franchi, e sopra le maggiori somme, si dà luogo ad appello dalle loro sentenze.

I tribunali di prima istanza, pronunziano inappellabilmente sulle sentenze portate loro in appello de Giudici di pace (leg'. ge de 27. ventoso anno 8. art. 7.)

Gindicano o inappellabilmente, o salvo l'appello, su tutti gli aftri affari di lo-

ro competenza (88.) BEEL

Giudicano inappellabilmente

t. sugli affari personali, e mobiliari fino al valore di mille franchi. (leg. del 24. agosto 1790, tit. a. artic. 5.

2 Sugli affari reali, il di cui fondo è della rendita fissa di 50. franchi, o meno, sia questa o la reudita o il canone (ivi.)

3. Su totti gli affari personali, reali, o misti a qualurque somma ascenda l'oggetto della contestazione, se le parti vi prestano il loro consenso . (ivi artic. 6: )

I tribunati di prima istanza giudicano, salvo l'appello, di tutti gli affari civili . Nelle città dove non esiste uno speciale tribunale di commercio, anche degli affari commerciali senza appello, o con l'appello, secondo l'oggetto della contestazione.

Secondo ramo dell'amministrazione dellà giustizia. Affari di commercio tanto di terra, che di mare.

Gli affari di commercio si di terra :

che di mare sono giudicati;

(85) Bul. 32, tit, 5. cap. 27

1. Da i tribunali speciali di commercio, quando esistono ne luoghi, ne quali è nata la contestazione. (Leg. del 24 agosto 1700. tit. XII. artic. 1. e 2.

2 Da' tribuuali di prima istanza se non vi è tribunale di commercio nel luogo in cui è nata la contestazione (ivi artit. 13) In tal caso l'affare s' instruisce, e si giudi-

ca alla mercantile. (80)

I tribunali di commercio o quelli che ne fanno le veci, giudicano inappellabilmente. I. Su tutte le domande non eccedenti il valore di mille franchi; ( ivi art. 4. ) 2. sulle domande superiori a mille franchi, se le parti vi acconsentono (ivi art. 13 § III.

Delle Corti di appello

Esistono in Francia delle Corti di appello, che giudicano inappellabilmente su tutti gli affari civili giudicati per la prima, volta da tribunali di prima istanza, e da' tribunali speciali di commercio. Le parti non hanno contro le loro sentenze altro rimedio, che il ricorso alla Corte di Cassazione. (90)

S. IV.

Della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giurisdizione. Le sue funzioni differiscono essenzialmente da quelle degli altri

<sup>(89)</sup> Bul. 32. tit. 5. cap. 3., e Cod. di comm. 5. 631. et seg. Cod. di Proced. lib. 1. cap. 25. (90) Bul. 32. tit. 5. cap. 4.

tribunali, poiche non giudica in veruna ma-

niera sul fondo degli affari. (91)

Questa Gorte decide sulle domande, e sulla destinazione de Giudici, allorche nasce un contrasto frà i tribunali di pace, che non sono situati nel circondario di un istessa Corte di appello; 2 fra' i tribunali di prima istanza, che non dipendono dalla medesima Corte di appello. 3, fra le corti di appello. (Cod. proc. 363.)

Annulla le sentenze emanate sulle procedute, nelle quali non sono state osservate le formàlità, o contenenti qualche espressa trasgressione, alla legge. (Artic. 66 della Cositiuzione dell'an. 8.) Non esiste in materia civile, che un eccezione ad un tal principio. E' stabilità questa (artic. 72. della leg. 22. ventoso, an. 8.) in favore del sentenze de' Giudici di pace, che non sono susecttibili di cassazione, se non per incompetenza, o per eccesso di autorità.

La Corte di cassazione, non decide punto del fondo degli affari. Dopo avere aunullata una sentenza, rimette la causa a quel tribunale a cui spetta il giudicarla ( Artic. della Costituzione dell' an. 8.)

## SEZIONE IV.

Del tribunale davanti al quale si deve presentare la domanda.

Le tre seguenti regole determinano qual tribunale deve decidere sulla domanda.

(91) Bal. 32. tit. 5. cap. 8. e bul. 136.

 La domanda deve esser presentata a quel ramo di giurisdizione, al quale appartiene.

2. Deesi presentare al tribunale della Giurisdizione sotto cui abita il reo convenuto.

3. Si devono osservare i gradi della

giurisdiszione.

Si metteranno in chiaro queste tre re-

## PRIMA REGOLA

La domanda deve esser presentata a quel ramo al quale appartiene.

L'affare deve esser presentato davanti a quell'amministrazione alla quale appartiene. In conseguenza bisogna presentare gli affari civili propriamente detti davanti i tribunali di prima istanza, e gli affari commerciali davanti i tribunali speciali di commercio, o i tribunali di prima istanza che ne fanno le veci. Quando non si osservano le regole, che determinano la competenza di questi tribunali, il reo covenuto può declinare la giurisdizione davanti a cui è stato male a proposito citato; ma è obbligato di addurre la sua declinatoria prima di tutte le altre eccezioni e difese, vale a dire in limine litis, perchè la difesa alla domanda è una tacita ricognizione della giurisdizione, dove essa è pendente. ( Uod. proc. 69. ) non ostante, se il tribunale è incompetente ratione materiae, il reo convenuto ha il diritto d'invocare la declinatoria in qualunque stato sia la causa; ed il tribunale è tenuto a pronunziare officialmente la sua incompetenza. (92)

Frattanto, qualora è incominciato ad agitarsi davanti al tribunale di prima istanza un affare commerciale, devesi proporre la declinatoria in limine litis, ed all'opposto, si può invocare in qualunque stato sia la cansa davanti a un tribunale di commercio, in cui siasi principiato a trattare di un affare dipendente dal tribunale di prima istanza. Questa diversità è fondata sul motivo, che i tribunali di prima istanza sono giudici del territorio, e decidono naturalmente di qualunque sorta di contestazione, presumendosi, che abbiano le cognizioni necessarie anche per decidere degli affari commerciali. I Giudici di commercio al contrario, non sono che Giudici di eccezione, le di cui attribuzioni sono limitate a' soli affari mercantili, e non sono abbastanza versati nelle leggi per poter pronunziare sugli affari civili.

SECONDA REGOLA.

La domanda deve esser presentata al tribubunale del domicilio del reo convenuto.

Bisogna presentare la domanda al tribunale di quel ramo a cui è appartenente, nel circondario dove il reo convenuto ha il suo domicilio. Actor sequitur forum rei (93)

<sup>(92)</sup> Vedi dopo lib. 2. part. 2. tit, 2. cap. 1. sez. 1. §. I. art. 1. case primo .

<sup>(93)</sup> Salvi i casi eccettuati, e ciò che si dice sul reglement des luges lib. 2. p. 2. tit. r. esp. 1. sez. 1. . 1. art. 1.

Questa regola ha le seguenti eccezioni; Prima eccezione. In materia personale quando il reo convenuto non ha che una residenza senza domicilio, bisogna presentare la domanda, ai tribunale di quel luogo dov'egli fa la sua dimora (Cod. di proc. 59.) Tale è un individuo, che senza essere domiciliato in alcun luogo abita sopra un albergo, o in una camera aumobiliata presa a fitto.

Seconda eccezione. Nell' istessa materia, se il reo convenuto non ha domicilio nè residenza fissa per esempio un forestiere si ci-

ta davanti al tribunale dell'attore.

Terza eccezione. Nella materia medesima quando vi sono più rei convenuti domiciliati in diversi luoghi, si cita davanti al tribunale di uno di essi a scelta dell'attore. (ivi.) Una tal disposizione ha per iscopo di scansare le spese, ed impedire, che non intervengano varie contrarie sentenze in una medesima causa.

Quarta eccezione. In materia reale, si cita davanti al tribunale della situazione

dell' oggetto litigioso . (ivi.)

Quinta eccezione. În materia mista davanti il tribunale della situazione dell'oggetto litigioso, o davanti quello del domicilio del reo. (ivi.)

Sesta Eccezione. In materia di eredità, bisogna citare il reo davanti il tribunale del luogo in cui è aperta la successiono, sulle tre specie delle appresso domande.

Primieramente. sulle domande tra gli.
Pigeau T. I.P. II. 22

eredi, (ivi.) qualora si tratta, per esempio, di una domanda formata da un erede contro il suo coerede, per la divisione de' beni della successione, di cui godono indivisi.

Ecco diverse osservazioni su questa di-

sposizione.

1. Davanti al tribunale del luogo in cni è aperta la successione, l'individuo che pretende essere l'erede, deve intentare l'azione in petizione di eredità, contro gli altri eredi, che non vogliono riconoscerlo.

2. Ciò che si è detto degli eredi, è applicabile a donatari universali, o a titolo universale, che hanno da fare dei reclami, o tra di essi o contro gli eredi, a cui

sono equiparati.

3. La competenza del tribunale del luor go. dove è aperta la successione, termina, colla divisione dell' eredità, (ivi.) non esistendo più i motivi di tal competenza dopo la suddetta divisione. Di fatti è diretta perchè gli eredi trovino ne' recapiti e carte del defunto tutti i titoli, e documenti propri a giustificare le respettive loro pretensioni. Ora gli eredi quando :sonosi divisi i beni, prendono seco loro i titoli, e carte della successione, e spesso divengono affatto estranei al luogo dove è stata aperta.

Frattanto secondo l'artic, del Codica civile, le domande di rescissione della divisione e della rilevazione fra i condividentisi devono essere presentate al tribunale del luogo, dore è stata aperta la successione. La legge ha eletto questo tribunale piuttosto che quello del domicilio di uno degli credi, perchè avendo deciso sulle contestazioni relative alla divisione, ha digià

una cognizione della causa.

In secondo luogo, sulie domande relativa all'esecuzione delle disposizioni per causa di morte, ma solamente fino alla divisione definitiva, che fissa i diritti dei legatari (ivi.) qualora trattasi, per esempio, di una domanda di consegna dei legati formata da un legatario contro l'erede.

Due osservazioni hanno luogo su que-

sta disposizione.

Bisogna applicare quanto già abbiame delle redi, alle contesta zioni che possono insorgere tra i legatari universali, ed i legatari con titolo universale, attesochè i suddetti legatari sono assomiglianti agli eredi medesimi.

i a. Il Legatario particolare, che forma una domanda regolativa all'esecuzione del testamento, tanto contro- un erede, quamo contro un legatario universale, o un legatario con titolo universale; (per esempio una domanda di consegua dei legati), deve farsi al tribunale del luogo dove è aperta la successione. ( Cod. proc. 50.)

Se i legatari particolari hanno delle azioni da esercitare contro gli altri; per esempio, una domanda di divisjone di un oggetto ad essi stato legato in comune, fa di mesticri applicare quanto si è detto di sopra, perchè i legatari non meno che gli eredi, trovino ne recapiti e carte dell'eredita i titoli propri per giustificare le re-

spettive loro pretensioni .

In terzo luogo, sulle domande de'creditori dell'eredità, ma solamente fino alla

divisione ( ivi . )

Settima eccezione. In materia di società si cita davanti al tribunale del luogo, dove detta società esiste, perchè ivi ordinariamente sogliono essere i libri, e recapiti della medesima; ma la competenza di questo tribunale finisce allo scioglimento della società. (ivi.)

Frattanto le domande di rescissione, di divisione, e di garanzia delle respettive porzioni, devono esser fatte davanti il tribunale del luogo, dove la società ha esistito, attesoche à termini dell'artic. 1872. del Godice Givile, le regole concernenti le obbligazioni risultanti dalla divisione tra i coefedi, sono applicabili alle divisioni tra' i secj.

Ottava eccezione. In materia di fallimento si procede davanti il tribunale del

domicilio del fallito . (ivi.)

Un fallimento può dar luogo a tresorta di domande, che tutte dovono esser pre-

sentate al Giudine del fallito.

of 1. Domande del fallito contro i suoi ofeditori, come quando si tratta della cessione de heni, permessa al suddetto fallito dall'artic. 1268. del Codice Civile contro i suoi creditori, allorche è sfortunato, e di puona fede.

2. Domande de creditori contro il fal-

lito, per esempio quando si tratta di uni istanza di nullità di atti, fatti dal fallito, per spogliare i suoi creditori de' beni che formano la sicurezza de' loro crediti. Essi hanno il diritto di formare una tal domanda in virtà dell' artic. 1167 del Godice Civile, che gli autorizza a reclamare ne' loro nomi personali, dagli atti fatti dal loro debitore per defraudarli de' loro diritti.

3. Domande de' creditori tra loro. Se si tratta, per esempo, della domanda formata da creditori, perchè non vengano am-

messi uno o diversi tra loro.

Nona eccezione. In materia di garanzia devesi procedere davanti il tribunale, dove è pendente la domanda originaria.

( ivi . 5q. )

Decima eccezione. Se si tratta dell'esecuzione di un atto, in cui una parte ha eletto il domicilio per l'esecuzione di quest' atto, si può citarla davanti il tribunale del domicilio eletto, o davanti il tribunale del suo effettivo domicilio ( Cod. Civ. 111. Cod. proc. 59 ) L'attore ha il diritto di sceglicre tra questi due tribunali, perchè la legge presume, che l'elezione del domicilio è stata fatta in suo favore, e per facilitare lo sue procedure; ma quando risulta dalla convenzione, che l'elezione del domicilio ha avuto luogo per l'interesse medesimo del reo convenuto, che l' ha fatta, l'attore non può dirigersi, che al tribunale dell'eletto domicilio :

Undecima eccezione. La domanda di

cancellatura d'inscrizione ipotecaria deve esser fatta davanti il tribunale, nella cui giurisdizione ha avuto luogo l'inscrizione. -(Cod. Civ. 2159.)

Allorche poi l'inscrizione è stata fatta per sicurezza di un indeterminata, o eventuale condanna, sull'esecuzione, o liquidazione della quale il debitore, e il preteso creditore sono in lite, o devono essere giudicati da un altro tribunale; In tal caso l'istanza di cancellatura deve esser fatta avanti quest'ultimo. (ivi)

Frattanto la convenzione seguita tra il creditore, e il debitore di trattare la causa a un dato tribunale, ha la sua esecuzio-

ne tra loro. (ivi.)

Duodecima eccezione. In materia di spese dovute agli ufiziali ministeriali la domanda si presenta a quel tribunale in cui le suddette spese sono state fatte. ( Cod. proc. 60.) (04.)

Decimaterza eccezione. La domauda di disapprovazione (désaveu), dee farsi davanti il tribunale, in cui la procedura disapprovata è stata instruita, ancorche l'istanza, nel decorso della quale è stata formata la disapprovazione, sia pendente davanti a un altro tribunale. (336.)

Decimaquarta eccezione. In materia di rendimento di conti, quelli, che devono

1007

<sup>(91)</sup> Le spese si ripetono solo secondo la tariffa di che nella legge de' 15. Febbraio 1807. Page questions » des ajournements quest. 4. pag. 107.

renderio, si citano daranti al tribunale, che gli ha officialmente incaricati ad agire (527). (95). Il sequestrario deve essere citato in redimento di conti davanti al tribunale medesimo, che lo ha nominato.

Decimaquinta eccezione. Quando si tratta di rendimento di conti di tutela, si cita davanti il tribunale, che ha conferita la tutela. (ivi.) La disposizione non è applicabide, che alla tutela dativa. Difatti è fondata ta sul motivo, che quelli incaricati ad agire dal tribunale, devono rendere i loro conti davanti i Giudici, che glichanno nominati. Ora non evvi, che il tutore dativo, la di cui nomina proviene da una deliberazione del consiglio di famiglia, omolaga da un Decreto del tribunale, che riceva le sue facoltà da un tribunale. L'artic. 527, non è in conseguenza applicabile, che a lui solo.

Per riguardo de' tutori legittimi, e testamentari, non essendo compresi nell'eccezione, si ritorna alla regola generale, e si citano pertanto davanti al tribunale del domicilio.

Decima sesta eccezione. In materia di osceuzione di una sentenza, se insorgono delle difficoltà, si ricorre a quel tribunalè, che l'ha pronunziata, perchè meglio di ogn' altro ne conosce le disposizioni.



<sup>(95)</sup> Per citar gli Agenti di Contabilità vedi bul. 101., per citare i Ministri di Lotteria vedi bul. 114., e le respettive leggi sopra notate 74. 79.

Quando è stato interposto l'appello da una sentenza, bisogna distinguere il caso in cui è stata confermata, da quello, che l'ha annullata. Nel caso di conferma, si cita davanti al tribunale di prima istanza, dove è stata pronunziata, e nel caso che sia stata revocata davanti la corte d'appello, o davanti quel tribunale di prima istanza che la Corte ha incaricato dell'essecuzione della sua sentenza. Se dunque una parte, è stata condannata a fare dei muramenti, e che nascano delle contestazioni relativamente a tali lavori, si deve andare davanti alla Corte di appello, o al tribunale che gii ha ordinati.

Nonostante le domande di validità, o di permissione di vendere i beni sequestrati, vanno fatte al tribunale del domicilio della parte, che ha sofferta l'esecuzione, a norma dell'articolo 567. Quest'articolo è l'applicazione del principio generale, che in materia personale il reo deve essere citatto davanti il tribunale del suo domicilio.

Decima settima eccezione. In materia di terza opposizione principale si cita davanti il tribunale, che ha omanata la sentenza contro la quale è stato reclamate ( ivi . 475. ).

TERZA REGOLA.

Devonsi osservare i gradi di giurisdizione.

I Giudici superiori non sono instituiti, che per rimediare agli sbagli de' Giudici inferiori. Non si può dunque presentar subiro davanti ai tribunali di prima istanza gli affari dei quali il Giudice di pace deve decidere il primo, nè alle Corti di appello, quelli che devono ricevere una preventiva decisione da tribunali di prima istanza, o da' tribunali di commercio.

Quattro eccezioni vi sono a questa re-

gola .

Prima eccezione. L'intervento ( o sia comparsa di un terzo) a causa già pendente avanti la Corte di appello, devonsi fare direttamente a questa Corte ( Cod. proc. 466.).

Seconda. La terza opposizione incidente a una contestazione pendente davanti una Corte di appello, deve essere, come sopra portata davanti alla Corte medesima (475.) Terza. La dowanda di disapprovazione

contro un ufiziale ministeriale, che esercita le sue funzioni presso una corte di appello, deve essere diretta alla Gorte, dinanzi alla quale è stata instruita la procedura disapprovata (356.).

Quaria. Il ricorso contro i Giudici per prevaricazione; 1. contro un Giudice di pace; 2. centro un tribunale di prima istanza, o di commercio, o contro uno de'loro membri; 3. contro un Giudice della Corte d'appello, o contro un Giudice della Corte criminale, deve essere presentato alla Corte di appello, di cui è membro il Giudice accusato di collusione, o nel circondario della quale il suddetto Giudice accusato essercita le sue funzioni (509.).

Si parlerà più estesamente di quest'escezioni, trattando delle differenti materio alle quali appartengono.

### CAPITOLO II.

Se vi di bisogno di ottenere una permissione, o un autorizzazione per formare una domanda.

La domanda è l'esercizio di un diritto proveniente immediatamente dalla legge. Non vi è dunque di bisogno della permissione, o autorizzazione del Gindice per formarla; altrimenti dipenderebbe dalla volontà del Giudice medesimo l'impedire l'esercizio di un diritto, ricusando la sua autorizzazione sotto speciosi pretesti.

Alcune considerazioni emanate dall'ordine pubblico, o dall'interesse istesso dell' attore, producono diverse eccezioni sopra

un ta! principio.

La prima eccezione, concerne il divorzio. Il Codice Civile affine di prevenire i divorzi, obbliga il conjuge attore, a preventare al Presidente del tribunale un istanza, nella quale espone i fatti, sui quali si appoggia la sua domanda Il Presidente depo avergli messe in vista tutte le ragioni le più capaci a rimoverlo dal divorzio, ordina la comparsa de' due conjugi innanzi a lui Qualora gli sforzi da esso fatti per ricculiarli sono inutili, ed infruttuosi, ingiungo, che la domanda e le annesse carte,

e recapiti vengano comunicate al Procuratore Imperiale, e sia fatto rapporto al tribunale.

Questo dopo aver sentito il rapporto del Presidente e le conclusioni del Procuratore Imperiale, sospende o accorda la

permissione di citare :

In vigore di una tal permissione del tribunale, il conjuge reo convenuto in affare di divorzio può essere citato ( Codice Civ. 296. 24t.).

La seconda eccezione, concerne la separazione de corpi. Il conjuge, che vuol ottenere la separazione personale, è obbligato a presentare al Presidente del tribunale una istanza coi fatti, su quali fonda la sua azione ( Cod. proc. 875.).

Il Presidente ordina, che i due conjugi si presentino davanti a lui nel determinato giorno (876.), e se non gli riesce di riunirli, pronunzia un ordine dinotante, come non avendo potuto riconciliarli, gli rimete al tribunale senza preventiva citazione davanti il Giudice di pace (878.). Quest' ordine di trasmissione di causa equivale alla permissione di citare, che il conjuge, attore, in materia di divorzio, dovrebbe ottenere dal tribunale. Non è che in vigore di quest' ordine, che un conjuge può far chiamare l'altro conjuge davanti il tribunale.

La terza eccezione, concerne la separazione di beni, che una donna non può domandare senza una preventiva autorizza-

zione del Presidente ( 865. ).

La quarta eccezione, è relativa alle donge maritate, che non possono esercitare un azione senza esservi attorizzate dal tributuale in mancanza del consenso dei loro mariti ( Ved. quanto sopra abbiamo esposto pag. 2011.

La quinta eccezione, concerne i tutori de' minori, o interdetti, o i curatori dei minori emancipati, che non possono intentare in tribunale un azione relativa ai diritti immobiliari de' loro pupilli, senza un autorizzazione del Consiglio di famiglia ( Ved. quanto sopra ec. pag. 280).

La sesta eccezione, è relativa alle comunità, che non hanno facoltà di entrare in lite, senza un autorizzazione del Prefetto (Ved. quanto sopra ec. pag. 306.).

La settima eccezione, è relativa al ricorso, o accusa di prevaricazione, che non si può formare senza l'autorizzazione del tribunale, che deve decidere.

### CAPITOLO III.

Di qual ufiziale bisogna servirsi, per notificare la domanda.

La domanda deve essere notificata per mezzo del ministro di un usciere. Vi abbisogna il concorso delle tre seguenti condizioni per la validità dell'atto. I. Che abbis diritto di autenticare degli atti nel luogo dove li notifica, 2. Che sia capace di notificare l'atto alla persona per cui si ri-

cerca, 3. Che sia rivestito del carattere necessario per notificare l'atto (96.)

Prima condizione, l'usciere deve avere il diritto di autenticare gli atti dove li no-

tifica (97.).

Gli uscieri non avendo pubblico carattere, che nel circondario loro assegnato dalla legge, non possono esercitare le loro funzioni che nel circondario suddetto. La legge del 27. ventoso an. 8. ordinò la nomina di un prefisso numero di uscieri presso i tribunati, ma non determinò i circondari ne' quali avrebbero diritto di esercitare le loro funzioni. Un tal' oggetto fu regolato da un Decreto del Governo del 22. del susseguente termidoro, applicabile a tutti gli uscieri stabiliti dalla summentovata legge, Risulta dall' Artic. VII. di questo Decreto.

 Che gli uscieri presso i tribunali di prima istauza, non possono esercitare le loro funzioni, che dentre i limiti della giurisdizione del tribunale, dove sono matricolati.

2. Che gli uscieri addetti alle Corti di Appello non possono autenticare gli atti,

97) Se non sono matricolati non possono agre a pena di mullità dell'atto bull. 77. e 87. Anzi questa nullità non può coprirsi dalle parti, essendo di gius pubblico, vedi dopo lib. 2. p. 2. tit. 1. cap. 1. sez. 2. §. t. cap. 2. quaudo ec.

<sup>(6)</sup> Usciere 2 au publico impiegato presso i tribunali, che ha publica fede e subpria, e che serve per la notticicazione degli atti e asscrutioni dei modesimi vedi bul, 32, tit. 5, cap., res. 1, Maniad des huisiers. L'usciere purchè sia nel suo circorderia, può citare chiunque, e può citare per un tribunale direro dal seo Page des giournements question pag. 12.

(7) Se non como matricolati non possono agire a pena di

che dentro i limiti della giurisdizione del tribunale di prima istanza stabilito nel luogo in cui risiede la Corte di appello, presso la quale esercitano de loro funzioni.

In quanto agli uscieri della Gorte di Gassazione; la prefata legge del 27. ventoso prescrive il circondario dentro del quale hanno diritto di autenticare degli atti. L'artic. 70. dice 1. che: nel luogo in cui risciede la Corte di Gassazione porranno autenticare gli atti esclusivamente a tutti gli altri uscieri, negli affari di competenza del la predetta corte 2. Che nel dipartimento in cui la Corte di cassazione ha la residenza, antenticheranno gli altri atti in concrenza di tutti gli uscieri.

Seconda condizione. L'usciere deve esser capace di notificare la citazione per la persona, che lo richiese L'amistà, che regna ordinariamente tra i parenti , potrebbe in' durre un usciere a favorire gl' interessi de suoi congiunti, in onta de' diritti del suo impiego. Per tal motivo, a tenore dell' articolo 66. del Godice di procedura . l' usciere è incapace di notificare, e recare citazioni; I. a' suoi parenti, ed affini, ed a quelli di sua moglie in linea diretta in infinito; 2: a' suoi parenti, ed affini collaterali fino al grado di cugino germano inclusivamente. Non può neppure esercitare nè per se, ne per sua moglie, perche nessuno e testimone nella propria causa.

Terza condizione. l'usciere deve esse-

tificare l'atto, che gli vien presentato. Gli uscieri hanno il diritto di fare tutti gli atti relativi al loro ministero, eccettuati quelli, che propri sono di qualcheduno di essi. Questi atti sono 1. Le notificazioni da patrocinatore a patrocinatore (avouè). Gli uscieri incaricati del servizio personale de' tribunali, vale a dire gli uscieri dell' udienze, hanno soli il diritto esclusivo di farle. (Artic. 7. del Decreto de' 22. ternidoro an. 8.)

2. Gli atti in affari di competenza del-

la Corte di Cassazione.

Abbiamo veduto di sopra, che gli uscieri della prefata corte aveano il diritto di farli esclusivamente a tutti gli altri uscieri

locali.

Se l'usciera ricusa il suo ministero, si ricorre al Presidente della Corte, o del tribunale, che glie lo comanda.

# CAPITOLO V.

Come si ottiene prontamente una decisione del Giudice ne' casi, che richiedono celerità.

Vi sono molti casi, su quali è necessario il decidere prima che sieno scaduti i termini, che devono precedere le sentenze, perche l'osservanza di questi termini esperrebbe, l'attore a perdere, i suoi diritti. Tale si è tra i molti, quello di un affitta-carrozze, che reclamasse il suo legno, da un altro che lo avesse in suo potere, e negasse di restituirgli, o che fosse sequestrato in mano di un terzo. Se il padrone della carrozza, fosse obbligato ad aspettare la scadenza del consueto termine per ottenerne la restituzione, si comprende chiaramente, che ne risentirebbe un gran pregiudizio.

Siccome tra questi casi, se ne trovano alcuni più urgenti degli altri, il Codice distingue tre gradi di urgenza, per ciascheduno de' quali ha prescritta una maniera di ricorrere conforme alla natura della urgenza. Il primo grado comprende gli affari, che si portano davanti al Giudice nella sua casa; il secondo quelli che si presentano all' udienza delle relazioni, (référés); il terzo quelli che si presentano alla consueta udienza del tribunale con breve termine. Perciò questo capitolo sarà diviso in tre sezioni.

# SEZIONE I.

Affari, che si portano alla casa del Giudice.

Allora quando la circostanza, in cui uno si trova è talmente urgente, che il minimo ritardo anche di una giornata cagionerebbe una perdita irreparabile, si porta l'affare davanti il Presidente nella sua casa, o davanti il Giudice, che ne esercita le funzioni, anche in giorno di festa legale. (Cod. di proc. 808.) si tratta per esempio del pagamento, che un albergatore richiede a' forestieri che vogliono andarsene, o della vendita di mercanzie sequestrate, che sono in procinto di partire. Si comprende, che troppo lungo sarebbe in simili cir-

costanze, il citare con breve termine davanti all'udienza del tribunale, ed eziandio all'

udienza delle relazioni .

1. La domanda non può formarsi, che in virtà di un ordine del Presidente, o del Giudice, che ne eseguisce le funzioni, denotante la permissione di citare ad un ora prefissa da lui assegnata (ivi.) Il Codice esige quest' ordine, affinche il Giudice possa vedere, se l'affare richiede nua tal celerità, ed in questo caso, sceglie un ora, nella quale gli altri suoi affari gli permettono di dare udienza alle parti.

 La citazione deve essere notificata da un usciere incaricato dall' ordine del Giudice, per assicurarsi, che sia, fedelmente

consegnata.

## ISTANZA,

Al Sig. Presidente del tribunale di prima istanza di ... Richiede umilmente, che vi piaccia, Signore, attesochè il caso richiede celerità, che gli permettiate di citare davanti a voi nella vostra casa, net prefisso giorno ed ora, il ... per sentir dichiarare provvisionalmente, come sarà ordinato che ... e voi renderete giustizia.

## ORDINE.

Si permette il citare, anche in giorno di festa nella nostra casa il tal di, ed ora prefissa... per mezzo dell'usciere... Dato, dalla nostra casa, o dal palazzo di giustizian il di ...

L'anno ec. in virtù della suddetto ordine , legalmente registrato a ... che ha ricevuto . . . e ad istanza del Signore . . . ec. . . parlando ec. . . a comparire nel tal giorno , e nella tal' ora nella casa, e davanti il Sig. Presidente del tribunale ec. . . situata nella strada di ... per rispondere sugli oggetti dell' Istanza el ordine , come sopra , con le cir costanze, e dipendenze sud., e sentire aggiudicare all'attore le conclusioni della suddetta istanza; ed ho al predetto ec. . . . parlando come sopra ... lasciata copia della prefata istanza, e ordine, e del presente atto.

Quando il Giudice ha ascoltate le parti uelle respettive loro ragioni, decide provvisionalmente sulla causa, o rimette le parti a ricorrere all'udienza del tribunale; o infine le rimette all'udienza del tribunale per esservi giudicate in istato di relazione .. (référé ).

Primo caso. Il Giudice decide provvisionalmente la causa , quando la ritrova della natufa di quelle, sulle, quali la legge gli permette di pronunziare provvisionalmente nella sua casa.

E' egli obbligato ad allegare i motivi della sua decisione?

La Corte di appello di Parigi, davanti a cui fu agitata questa questione , vegliante la legge del 24. agosto 1790, riconobbe nell' ordine in relazione tutti caratteri di una. consueta sentenza, che a' termini dell' artic. Ce Pasta T LP IL

15 del tit. V. di detta legge dovea contenere i motivi, per i quali era stata pronunziata. Ma non può risolversi nell' istessa guisa a norma del Codiee di procedura.

Nel contenuto delle sentenze secondo i termini dell' artic. 14r. del Godice di procedura, debbono esservi i motivi su'quali sono fondate; tuttavia è cosa evidente, che il suddetto articolo concerne solamente le sentenze pronunziate nell' udienza dal tribunale.

Viene definita in generale come una sentenza la decisione pronunziata dal Giudice sopra un affare dopo averlo esaminato; ma nou vi sono, che le decisioni emanate dal tribunale nell'udienza alla pluralità de'voti, che conservino questo nome. Alle decisioni in relazione nelle materie, che esigono celerità, si attribuisce la particolare denominazione di ordinanza sulla relazione. (sur féféré). Il Codice consacra una tal distinzione nei titoli delle sentenze, e delle relazioni. (référés)

Di fatti tutte le disposizioni del titolo delle sentenze, che precedono, o seguono l'artic. 141., non sono relative, che alle sentenze propriamente dette. Per convincersene, basta consultare i primi articoli, che prescrivono che le sentenze saranno emanate a pluralità de' voti. I predetti articoli non possono riguardare, che le sentenze pronunziate dal tribunale, poichè solo allora, diversi Giudici concorrono alla

decisione della causa.

Il titolo delle relazioni attribuisce costantemente alla decisione emanata dal Presidente dei tribunale ne' casi che richiedono celerità, la particolare denominazione di ordine sulla relazione. Ciò risulta dagli

articoli 800, 810, 811.

Le differenti espressioni, che il Legislatore ha usate ne'titoli delle sentenze, e delle relazioni, dimostrano chiaramente, che la sua intenzione non è stata di confondere le sentenze con gli ordini in relazione, e che ha voluto assoggettarlı a delle regole differenti . In tal guisa l'articolo 141 , che dice; nel contenuto delle sentenze vi devono essere i motivi, non è applicabile che alle sentenze, e non all' ordine in relazione .

Ma amettendo, che quest' articolo sia applicabile agl'ordini in relazione, non vi sarebbe nullità negli ordini attesochè le nullità non risultano, che da un testo preciso, e formale, e l'articolo 141, non pronunzia la nullità neppure della sentenza nella quale non fossero state osservate le formalità prescritte. Nondimeno è cosa prudente l'inserire negli ordini in relazione, nel modo stesso delle sentenze propriamente dette, i motivi su' quali sono fondate, mentre è bene l'esporre nel suo più chiaro punto di vista una disposizone, da cui il legislatore ha sperato il prezioso vantaggio di esaurire la sorgente dei litigi.

L' ordine in relazione, è esecutivo provvisionalmente, senza che la parte che l'ha ottenuto, sia obbligata a dar cauzione, quando però il Giudice non gli abbia imposto

tale obbligazione (Cod. proc. 809. )

Il Giudice può, ne' casi, di assoluta necessità, accordare l'esecuzione dell'ordine sulla sola minuta. (Cod. proc. 811.)

## ORDINE IN RELAZIONE.

L'anno...il di...all' ora di... davanti a noi nella nostra casa, è comparso, il sig... A patrocinatore del Sig. il quale ci ha detto, come in virtù dell' nostro ordine legalment e registrato a... che ha ricevula... il suddetto Signore... ha fatto citare a comparire davanti a noi, nel dato luogo giorno, ed ora come sopra, il Signore on notificazione del di... dall' usciere... legalmente registrata a S... dal... per sentire dire ec. (Le conclusioni della domanda.)

sioni , e si è firmato .

Delle quali comparse ed istanze, abbiamo al prefato Signore, nel suddetto nome
accordato l'atto, e dopo aver sentito il Sig.
B. patrocinatore di ... inoi in conseguenza di
ciò, ( quì si allegano i motivi) ordiniamo
provvisionalmente, e senza pregiudizio del
diritto delle parti nell' merito principale, che
ec. il che sarà eseguito provvisionalmentez;
(se il caso è urgente s'eseguisce anche sul-

la minuta ) non ostante l'appello, o l'opposizione e senza pregiudizio. (Se credesi dovere ordinare, che venga data mallevadoria si aggiunge) con l'obbligo di dare cauzione, la quale sarà presentata nel tempo, e termine... contestata, ed accettata nel tempo, e termine (517.).

Se il reo convenuto non si presenta, si dice: Ed attesochè il Sig... non è comparso, nè veruna persona per lui, il suddetto Sig... patrocinatore ci ha domandata la contumacia, e l'aggiudicazione delle sue contumacia, e l'aggiudicazione delle sue con-

clusioni, e si è firmato.

Delle quali comparse, ed istanze, abbiamo al detto Sig... patrocinatore.. accordato l'attó; e dopo avere aspettata un vora senza che il predetto Sig... si sia presentato, nè veruna persona per lui, abbiamo contro di esso dichiarata la contumacia; e poishè (il rimanente come sopra).

Esaminiamo ora quali sono le conse-

guenze dell' ordine in relazione.

1. E' essenzialmente provvisionale; e non arreca perciò alcun pregiudizio al principale (809.). Per la qual cosa un individuo carcerato provvisionalmente, in vigore di un ordine in relazione putrebbe sul merito far pronunziare la nullità della sua carcerazione; ed all'opposto un individuo messo in libertà; potrebbe essere condannate alla carcere.

me le sentenze emanate dal tribunale, stan-

te che è d'urgenza il metterli in esecuzione. ( ivi. ) (98.)

(98) Nou si da opposizione neppure se il citato non comparisce; a sito i l'eccesioni che da il Cod. di Pr. ced. il Sp. 1981, e 1991 Le Page des Référés question 4, pag. 1538. Si da anche luogo ad opposizione, e richiamo all'udientra delle ordinanze dei Giudici Commissari che fossero troppo precipitòse, come se non darsero, per esempio, taulo teuipo quanto vi roglia per far remire i teclinom per un esame.

Il termino dell'appello corre del di del Decreto, non dalla notificazione. L'indienza dei ricorsi deve tentera' ad un' ora fixu dal Presidente Cod. di Proced. S. 60-r. e un' bull., q., legge de Jo., mazzo 1808. S. 75, ro e si parla dei trilumili di primi sistanza, non vi si parla del tribunale di appello preche più raro eisendo il casi toni inportante il residente di appello. Essi quest' todenza, ratano al primo Presidente i sillo Cause poi portate able respettivo inscriori, se occorre un rejerri, tocca al Presidente della seziono, o al Giudice che ne fa le voci.

Al Réfrés (per i quali min ha luogo concilizazione Cont. Proc., 5,65...) appartengato tutte le diffectala jutorcasione d'insentari, sigilli, di disteso di qualità per le contenze, atti per la saissi = retuluication, e simili. Traggiono la loro origine dall'editto del gennaio 1655. fatto just il Chiatele di Parigi, che il Codice ha generalizzato ¿L' suristitude di tali decreti, si deposita suella Cancelleria fel tribunale e si unisse agli stati figlia dudienza (qui ti cela utili leggo della tatifia quali copie si danno, qualition possono darsi 5, 72, 76,5, 1), e quando, ia eccorda, l'e secuzione stall'originale si consegnano all' Avoué che in viesta responsabile. 24th 810, e Commidalle "Procedi" lata rightese responsabile. 24th 810, e Commidalle "Procedi" lata rightese.

S- 10. u naß. Lon a 11.00 (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.00) (11.

3. L'appello nel caso autorizzato dalla legge, può essere interposto innanzi, che sieno passati otto giorni, incominciando dalla data dell'ordine ( ivi.). Affine poi di impedire a una delle parti, l'appellare inconsideratamente da una giusta condanna, la legge proibisce l'appello dalle sentenze non esecutive, provvisionalmente dentro gli otto giorni, da che sono state promuziate. Ha dovuto quindi abbandonare questa salutare precauzione in materia di relazione (référé) in cui l'urgenza è la sola regola che si deve osserrare.

4. L'appello non è più ammissibile, passati quindici giorni dalla notificazione dell'ordine ( Cod. proc. 809.). Il silenzio della parte condannata durante questo tempo, prova che l'urgenza è passata.

5. Gli affari, che richiedono celerità, appartenendo alla classe degli affari sommari, l'appello vien giudicato sulla sempli-

ce discussione all'udienza . ( ivi . )

Tutto quanto si è detto sall'appello, non si può applicare al caso, in cui il merito principale è di natura da essere giudicato inappellabilmente dal tribunale di pri-

ma istanza.

Se si domandasse in relazione (référé) la consegna provvisionale di un capo valutato milie franchi o meno, non si deve portarne l'appello davanti al tribunale superiore. Ciò risulta dall'artic. 809., che parlando dell'appello diete: nel caso in cui la legge autorizzi l'appello. Tuttavia, siccomo

la parte lesa non deve esser privata di usare del rimedio; e nel tempo che si attende la sentenza sul merito, può riparare al pregiudizio, che gli cagiona l'ordine in relazione, col mezzo dell'opposizione tribunale di prima istanza. Il Codice non decide su questo punto; tuttavolta se ne ha l'argomento dall'articolo 403, ove si dice, che la parte che cessa di andare avanti in causa pagherà le spese, e vi sarà costretta in virtu di ordine del Presidente, messo in piè della tassazione; e che se il magistrato (del référé) fosse il Presidente della Corte di appello, si potrà formare l'opposizione, vale a dire domandare la revoca davanti la medesima Corte di appello. Se l'ordine è in contumacia, il Presidente può esser Giudice dell' opposizione, ma non può esserlo se è contradittorio, dicendo espressamente l'artic. 378. S. 8., che il Giudice può esser rifiutato se precedentemente in tal qualità ha deciso sulla contestazione. Fà d' nopo applicare all' opposizione, ciò che si è esposto di sopra, 1.2.3.4.5.

Secondo caso. Allorche il Giudice non trova, che l'affare sia urgente, rimette l'attere a provvedersi sul merito, vale a dire davanti il tribunale dopo i consueti termini.

Se l'attore pretende, che il Giudice l'abbia male a proposito rimesso al tribunale; si appella dal suo ordine. Quest'appello è regolato conforme a' principj dimostrati gia nel primo caso.

- .... Terzo caso. Quando il Giudice con-

vinto dall'altro canto dell'utgenza dell'affare vi scorge delle difficoltà, che crede cosa prudente sottomettere ai lumi de'snoi colleghi, lo rimette all'udienza del tribunale in istato di relazione per esservi deciso nel giorno, ed ora prefissa dal suo ordine. L'affare continua sempre ad esser sommario; in conseguenza non amuette scritture, e si giudica dopo avere ascoltate le ragioni delle parti.

Il tribunale decide provvisionalmente, o rimette le parti ad agire sul merito principale, secondo che l'affare gli sembra urgente, o no. Bisogua applicare quanto si è detto di sopra nel primo caso, sull'ordine emanato dal Presidente, attesochè la decisione del tribunale ne fa le veci.

SEZIONE II.

Affari ne quali, si va davanti all'udienza
IN RELAZIONE (référé).

Allora quando ne' casi prevedati dall' artic. 80g., cioè ne' casi d'urgenza; dove si tratta dell'esceuzione provisionale di una sentenza, o di un titole esceutivo mon esigendo l'affare tanta sellecitudine da este portato alla casa del Giudice, sincita per la più prossima udienza in relazione (refere). Per esempio in vigore di un obbligo passate avanti i notaro in forma essecutiva, Paolo ha fatti sequestrare i mobili di Pietro suo debitore. Tra questi mebbli si trova un orologio, che l'usciere ha com-

preso nel gravamento, malgrado i reclami di Luigi proprietario dell'orologio. Questi allora va davanti all'udienza in relazione contro Paolo, per fare ordinare, che l'orologio verrà separato dai mobili sequestrati.

Non si chiede la permissione del Giudice, come è necessario volendo citare nella sua casa, perchè l'udienza in relazione,
è tenuta dal Presidente nel dì, ed ora determinati da un regolamento del tribunale.

Bisogna similmente qui applicare tutto quanto si è di sopra enunciato nella prima sezione.

# SEZIONE III.

Affari, ne' quali si cita con breve termine davanti al tribunale.

Qualora ne' casi, di cui abbiamo parlato nella precedente sezione, l'affare esige celetità in guisa, che non si possa aspettare senza pericolo la scadenza de' consueti termini; ma non è poi di tanta urgenza da esser portato alla casa del Gindice nè davanti l'udienza del tribunale, si cita con breve termine davanti la suddetta udienza del tribunale.

La citazione non può esser fatta, che in vigore di ua ordine del Presidente, e del Giudice, che ne esercita le funzioni ( Cod. proc. 72. e 808.)

Il Presidente assegna un dato giorno all'attore.

La citazione deve essere notificata da

on usciere a tal'effetto incaricato, dell'ordine del Giudice (808.) a scanso di sorprese.

Il tribunale decide provvisionalmente sulla causa, o rimette le parti a proseguir l'azione sul merito. Avendo trattato dei due casi nella prima Sezione a quella ci rimetthamo.

## CAPITOLO V.

Se quando è fondata la domanda sópra un titolo privato, si può ottenere un ipoteca prima della sentenza condannatoria.

L'ipoteca convenzionale non può essere accordata, che mediante un atto passato davanti ai notari. Il creditore, possessore di un atto privato, non ha perciò veruna ipoteca su' beni del suo debitore. Se il credito è esigibile, forma una domanda per la condanna affine di ottenere un ipoteca giudiciaria, ma vi decorre tra la domanda, ed il giorno in cui può acquistare l'ipoteca per mezzo dell'inscrizione della sentenza, uno spazio di tempo, che l'instruzione può rendere assai lungo . Ed è possibile , che durante questo spazio di tempo il debitore venda i snoi beni, crei sovra di essi delle ipoteche, che ne esauriscano, il valore, e che in conseguenza nell'atto dell'inscrizione della sentenza condannatoria, non gli resti più alcun modo di sodisfare il suo creditore La legge dà a quest'ultimo un mezzo di rimediare ad un tale inconveniente . permettendogli di domandare la ticognizione della sottoscrizione prima della condanna principale.

Questo capitolo è diviso in due Sezioni. Nella prima si parlera della domanda della ricognizione della sottoscrizione . Nella seconda si vedrà, se si può domandare questa ricognizione di firma prima della scadenza del termine, o l'appuramento della condizione stipulati nell'atto privato .

#### SEZIONE I.

Della domanda di ricognizione di sottoscrizione.

1. Formalità di una tal domanda.

La domanda di ricognizione di sottoscrizione, o firma, ugualmente che tutte quelle, che esigono sollecitudine, è dispensata dal preliminare di conciliazione. ( Cod. proc. 49. 7.). Ritarderebbe il tentativo di conciliazione la sentenza di ricognizione, che l'attore ha il massimo interesse di ottenere.

Si forma davanti l'udienza del tribunale dentro i tre giorni, senza chiedere la permissione di accorciare il solito termine, attesochè l'ottenere una tal permissione ca-. gionerebbe del ritardo ( 193. ).

### CITAZIONE IN RECOGNIZIONE.

L' anno ec ... ad istanza del Sig. Pao-

lo ec., per cui è stato eletto domicilio in casa il Sig. ... Patrocinatore ( Avoué ) che agirà in causa sulla domanda di cui si tratta, ho citato il Sig. Pietro ec ... a comparire nel termine di tre giorni davanti l'udienza del tribunale di ... per sentir dire . e dichiarare, che il detto Sig. Pietro, sarà obbligato a riconoscere la sua sottoscrizione. fatta appiè di un obbligo di 1500. franchi. pagabile sotto di .... da esso sottoscritto in favore del predetto Sig. Paolo sotto di .... registrato a ... da ... che ha ricevuto ... altrimenti il surriferito obbligo verrà considerato come riconosciuto; e sentirsi detto Sig. Pietro condannare nelle spese, in caso di contestazione; ed ho al prefato Sig. Pietro, parlando come sopra , lasciata copia tanto dell' obbligo, quanto del presente atto.

Se è stato adempito il preliminare di conciliazione sul merito principale, o se il merito è esente dal suddetto preliminare, si può citare in ricognizione, ed a sentirsi condannare con l'istessa notificazione. Allora dopo le sopra espresse parole, nelle spese in caso di contestazione, si aggiunge, e nel merito principale, nel termine prescritto dalla lerge, davanti il suddetto tribunale, per sentirsi condannare a pagare all'attore ce, la somma di 1500 franchi, importare del prefato obbligo, con i frutti, ed interessi, come è di ragione, e nelle spese. Il rimanente come sopra.

 Ciò che si fa in sequela della domanda di recognizione. Per mettere în chiaro ciò che si fa, e può accadere per questa domanda, bisogna distinguere tre casi; 1. Il reo convenuro riconosce la sua sottoscrizione; 2. non comparise mai davanti il tribunale; 3. nega di riconoscere la sua sottoscrizione

Primo caso. Il reo convenuto riconosce la sua sottoscrizione. Il tribunale da l'atto di questa ricognizione all'attore, (194-) il quale però vien condannato nelle spese della domanda di ricognizione, et in quelle del registro dell'atto su cni è fondata la domanda (193.).

Questa coudanna è ginsta qualora il debitore ha adempiti i suoi impegni prima della sentenza condannatoria, o quando la domauda è rigettata nel merito, attosochè è stata l' inutile precauzione dell' attore, che ha cagionate le spese, e di l' registro dell'atto. Ma se la domanda del creditore è ammessa, egli ha avuto ragione di chiedere la ricognizione della firma, affine di acquistare l' ipoteca sui beni di un creditore moroso nel pagare. E' giusto allora, che il debitore soffra le spese di questa domanda.

Sentenza contradittoria di ricognizione.

Dopo le qualità, ed il punto di fatto,
si mette.

Si tratta di sapere, se l'obbligo in questione, essendo confessato da chi l'ha firmato si deve riconoscere.

Attesochè l'obbligo suddetto è stato riconosciuto dalla parte di...il tribunale giudicando in prima istanza, dà atto alla parte di... della ricognizione fatta da... dell' obbligo della somma di... firmato da quest' ultima in favore di... il di...

In quanto alle spese, si aspetta a decidere, quanto verrà giudicato il merito. Allora se il debitore ha pagato vanno a carico del creditore; se al contrario il debitore mette in controversia il suo debito, oppure se senza contrastarlo si lascia condannato, deve essere condannato nelle spese per le ragioni surriferite.

La sentenza di ricognizione produce

due effetti .

Il primo, si è che da all' atto quell'autenticità, che gli mancava conforme all' articolo 1322. del Godice civile, che dice, che l' atto privato riconosciuto da quello a cui viene opposto, ha per chi lo ha sottoscritto, o suoi credi e successori, l' istessa forza, che l'atto autentico. In tal guisa, non può più esser negato e rigettato da essi, come avrebbero portuo fare prima della ricognizione, cosa che avrebbe obbligato l' attore a farlo verificare, come si spieghera nell' instruzione, tit. III. sezione II. §. 4. Della verificazione delle seritture.

Ma se il reo convenuto si fosse ingannato, riconoscendo, come vero, un recapito falso, potrebbe sempre far l'inscrizione di falsità, come si vedrà nella parte II. dell'instruzione, tit. III. Sez. II. § 5. dell' Inscrizione di falsità.

Il Secondo, si è, che la sentenza di ricognizione, produce un'ipoteca giudiciaria. in vautagggio del creditore, che l'ha ottenu-

ta ( Cod. Civ. 21123. )

L'inscrizione essendo l'esecuzione della sentenza, non vi si pub procedere, che nel tempo che la suddetta sentenza pub essere eseguita; in conseguenza non pub prendersi sotto pena di nullità, che dopo due notificazioni.

La prima al patrocinatore ( Avouè ) Cod. proc. 147. )

La seconda alla parte consegnata in persona, o al domicilio. ( ivi. )

In questa seconda notificazione, si deve far menzione della prima fatta al patrocinatore. (ivi) Se il patrocinatore è morto, o ha cessato di agire, basta la notificazione alla patre; ma vi deve esser fatta menzione della morte, o della cessaziono delle funzioni del patrocinatore.

L'ipoteca incomincia solamente dal giorno dell'inscrizione. ( Cod. Civ. 2134.)

Secondo caso. Il reo convenuto non

comparisce.
Il tribunale dichiara per non esser comparso contro di lui, e riguarda lo scritto come ricosciuto.

# SENTENZA DI RECOGNIZIONE

Dopo le qualità ed il punto di fatto,

Si tratta di sapere, se non comparendo il reo convenuto, deve essere dichiarata la Pigeau T. I. P. II. 24 mancanza di comparsa contro di lui , e l'ob; bligo in questione riguardato come riconosciuto.

Attesoche l'artic. 104. del Codice di procedura, dice, che se il reo convenuto non comparisce sarà dichiarata la non comparizione contro Pietro, e considerato come riconosciun to l'obbligo in questione, a favore di chi la ritiene, condannando nelle spese quello che

ha mancato di comparire.

Bisogna quivi applicare quanto si è detto nel primo caso, sull'antenticità, e l' ipoteca prodotte dalla sentenza. Inoltre, si deve osservare relativamente all'inscrizione proveniente da una sentenza data controchi non comparve, che non potendo questa sentenza essere eseguita se non dopo otto giorni della sua notificazione in persona, o al domicilio, a tenore dell' artic. 155. del ( Cod. di proc. ) e l'inscrizione essendo l'esecuzione della sentenza, non può farsi inscrizione avanti la consumazione di questo spazio di tempo.

In diverso modo avviene, quando il tribunale ha pronunziata l'esecuzione provvisionale anche prima del suddetto termine. come fissa l'artic. suddetto 155. ne' casi preveduti dall'artic. 135, il quale permette l' esecuzione provvisionale, se vi è una pro-

messa riconosciuta.

Quì vi è la promessa riconosciuta; dunque il Giudice può ordinare l'esecuzione prima del termine di otto giorni, ed allora

i pud prendere l'inscrizione.

Tezzo caso. Il reo convenute nega, e non vuol conoscere la sua sottoscrizione fata

ta appiè dell' obbligo .

O si pretende, che l'obbligo sia firmato dal reo convenuto, o si sostiene che sia firmato da un suo autore. Nella prima ipotesi, il reo è tenuto a confessare, o negare formalmente la sua sottoscrizione, che non può non conoscere (Cod Civ. 1323.) Nel secondo, il reo può rigettare la firma del suo autore, perchè è possibile, che non l'abbia mai veduta. (ivi.)

La negativa formale, che il reo fa della sua sottoscrizione, o la sua dichiarazione di non conoscer punto quella del suo autore, dauno luogo a una procedura di verificazione di carattere, poichè la giustizia, non deve attenersi all'asserzione nè di una parte, nè dell'altra. Metteremo in chiaro le regole di questa procedura sotto il titolo dell'istruzione.

SEZIONE II.

E' egli lecito domandare la ricognizione della firma, prima che sia spirato il termine, o innanzi l'appuramento della condizione?

Il creditore ha il diritto di formare ue na domanda di ricognizione di firma avanti la scadenza del termine, o l'appuramento della condizione. L'Artic. 193, non fa alcuna distinzione tra il caso, in cui il debito è esigibile, e quello in cui non lo è. Una tal domanda non aggrava punto la con-

dizione del debitore; ed il creditore ha il maggior interesse di ottenere una sentenza di recognizione di firma prima della scadenza dell'obbligo, onde scansare gl'imbarazzi una verificazione di firma, che potrebbero molto inquietarlo, se aspettasse la scadenza, o la purificata condizione, e evento, mentre non sarebbe difficile, che il debitore più non sussistesse, ed il suo successore ignorasse, se la sottoscrizione fosse di sua mano. E' supponendo anche, che il debitore vivesse, potrebbe negarla, e sarebbe necessario allora ricorrere alla verificazione col confronto di altre carte, o col mezzo de testimonj: inoltre in quest' intervallo potrebbero le carte alterarsi, o perdersi, e non esser più possibile rintracciare i testimoni.

Ma è egli lecito al creditore prender l'inscrizione in vigore di una sentenza di recognizione prima che sia spirato il termi-

ne della condizione?

Ne faremo l'esame sotto il vero rap-

porto del termine.

Nacque una tal questione, quando era in vigore la legge del 11. brumitero an. 7. Pu portata davanti la Cotte di appello di Lione, che la decise negativamente ma la sua sentenza fu annullata nel di 3 febbraio 1806. I motivi furono; 1. che veruna legge si opponeva, al possessore di un atto privato per non poter domandarne la ricognizione prima della scadenza del termine; 2, che la dichiarazione del 2. gennajo 1717, che prolipisce l'ottenere una sentenza di 1-

cognizione prima della scadenza del termine, non era relativa che agli effetti commerciali; 3. che a tenore della legge dell' 11. brumifero an. 7. la conseguenza di una sentenza di recognizione di firma, era il costituire a favore del creditore un'ipoteca giudiciaria su' beni del suo debitore.

Come deve dunque decidersi la questione sotto l'autorità del Codice civile?

L'artic, 2123, che fa nascere l'ipoteca giudiciaria dalle sentenze di ricognizione, o verificazione di firma, non distingue il caso, in cui il debito è esigibile da quello in cui non lo è. Un tal' articolo fu presentato al Tribunato tale quale si trova nel Codice; ed il Tribunato propose, in aggiunta, che l'ipoteca non avrebbe effetto; se non dal giorno della scadenza dell' obbligazione; tuttavia il complesso dell'articolo non fu soggetto a vernu cangiamento, Sembrava cosa assai naturale il concludere, che sovra di ciò il legislatore, non ha voluta fare alcuna distinzione tra i crediti esigibili, e quelli che non lo sono . Non ostante, la distinzione proposta dal Tribunato, pare che dovesse essere ammessa.

Il termine ritarda l'esscurzione della convenzione fino alla sua scudenza. Nou è dunque se non dopo di questa, che il debitore può essere molestato. Durante il termine, egli deve godere la libera disposizione de'suoi beni, e può in conseguenza socondo l'esigenza de suoi affari aggravarià d'iputeca, oppute venderii. Il creditore noh

il suo debitore può alla scadenza trovarsi inabile a pagare.

Era in suo arbitrio nell'istante del contratto il rifintare un termine, o accordandolo, chiedergli una sufficiente ipoteca. Egli si è riportato interamente alla buona fede del debitore; per la qual cosa ha acconsentio tacitamente di non avere l'ipoteca, in guisia che sarebbe un infrangere questa tacita convenzione se si permettesse al creditore di acquistare una giudiciaria ipoteca prima della scadonza.

E' sarebbe assurdo l'accordagli un tal diritto, poiche si verrebbe a dare ad un atto private una maggior forza, che ad un atto autentied non contenente stipulazione d'ipoteca . Di fatti basterebbe il possesso di quest' atto privato, per acquistare un ipoteca su' beni del debitore, il tormare una domanda di ricognizione di firma anche nel giorno insseguente all' obbligo, quando che il pos-Sessore dell'atto autentico non suscettibile di verificazione di firma, non potrebbe ottenere quest' ipoteca, che dopo la scadenza del termine, reclamando il pagamento del sne obbligo. Il debitore, che non ha voluto accordare veruna ipoteca al suo creditote, essendosi impegnato con un atto incapace di contenere la stipulazione ipotecaria, gli avrebbe conterita indirettamente un ipoteca più estesa di quella che gli ha ricusata. Gli avrebbe manifestata chiaramente aua intenzione di non obbligare neppure una pofzione de'suoi heni al pagamento del suo recapito, e nonostante avrebbe obbligati tutti i suoi beni di qualunque genere, mentre l'ipoteca giudiciaria va a cadere su tutti i beni presenti, e futuri del debitore. Le saggie precauzioni, che ha prese, avrebbero pertanto un effetto contrario a quello che poteva attendere. Il Codice civile, che risnetta la convenzione delle parti, come una legge, che si sono volontariamente imposta, non può autorizzare un simile sistema, che tende al rovesciamento dei principi su quali si appoggiano le convenzioni.

Invano si ricorrerebbe all'antica giurisprudenza per distruggere questa decisione, attesoche il sistema ipotecario del Codice Civile differisce essenzialmente da quello dell' editto del 1771. Di fatti per l'addietro l'ipoteca era inseparabile dall'atto autentico, che la produceva, risultando dall'autenticità di quest'atto. Era ella segreta, ed in conseguenza non poteva diminuire il credito del debitore su' beni del quale andava a colpire. Attualmente l'ipoteche non hanno graduazione tra i creditori, che dal momento dell'inscrizione dell' atto che le produce fatto nei registri del conservatore.

Una tal' iscrizione rende consapevoli i terzi di quali ipoteche siano aggravati i beni di un particolare. Esistono dunque nel nuovo sistema ipotecario delle ragioni, che non trovavansi nell'antico, per ricusare al creditore un ipoteca su beni del suo debitore innanzi la scadenza del termine convenuto nell' obbligo .

E' perciò necessario di stabilire sull' artic, 2125 del Codice civile, una distinzione tra i crediti il di cui termine è spirato, e quelli in cui non lo è soltanto dopo la scadenza del termine, a norma di quanto ha pensato il Tribunato, il creditore può domandare l'inscrizione della sentenza di ricognizione di firma su' registri del Gonservatore.

Allorche l'atto privato contiene una condizione; per esempio, se io mi obbligo a pagarvi una data somma nel caso in cui il vostro bastimento non rientrasse nel porto dentro un prefisso tempo, pare, che il creditore acquistar possa l'ipoteca in virtà della sentenza di ricognizione innanzi all' avvenimento, conforme l'artic. 1780. del Godice Givile, che dice, che il creditore può innanzi che la condizione sia appurata, esercitare tutti gli atti conservatori del suo diffio.

Nonostante considerando, che l'artica 1134 dice che le convenzioni legalmente formate sono altrettante leggi per quelli, che le hanno fatte, e che devono essere eseguite di buona fede, essendosi contentate le parte di stipulare in un contratto privato; ne risultà che abbino convenuto tacitamente che nou vi sarebbe ipoteca. Da eiò può concludersi, che pon si deve applicare l'artic. 1180, agli atti conservatori, i quali sono stati esclusi espressamente, o tacitamente dalla sovrindicatà convenzione delle parti,

e che pertanto non si può acquistare l'ipoteca. (99)

## CAPITOLO VI.

Se pendente l'istanza per la sentenza definitiva, l'attore può fare degli atti conservatori.

L'attore, o si pretende proprietatio degli oggetti da esso reclamati, o sempli-cemente creditore di quelli, per i quali agisco. Ha diritto di fare degli atti conservatori ne' due seguenti casi, diversi frà loro, I. Atti conservatori per chi si pretende proprietario:

L'autorità della giustizia, non essendo interposta, che per rendere a ciascheduno quanto gli appartiene, le parti devono fiquanto gli appartiene, le parti devono fiquanto che sia stato giudicato, rimanere nello stato in cui trovavansi nell'istante, che si è formata la domanda. Se ba stasse il chiedere per potersi impadronire di una cosa, ogni uomo di cattira fede porrebbe molestare un uomo giusto, reclamando contro di esso ciò che sostenesse essere di sua pertinenzà, e su oni non avesse il minimo diritto,

<sup>(99)</sup> L'inscrizione d'ipoteca dietro ung senteuza di dichiarazione di un credito avanti la scadenza non può farsì. L'egge dell' Amministraziono Generade in Toscana de' 1/4. Aprile 1808, art., e bull. 80: come non può farsì la traserizione di una donazione causa mortis avanti la verificazione della morto Istruzione de 17, Gennaio 1804, supplem, al Cod.

di possesso, almeno sino alla definizione

Dall'altro canto tutti i proprietarj avendo un interesse di godere quanto ad essi appartiene, devesi presumere fino alla prova în contratio, che voglia conservatsi i suoi beni, ed in conseguenza che ogni possessore ne sia il proprietario.

Sà questa presunzione appunto è fondata la massima; " che il possesso forma, " un titolo fino alla prova in contratio ". E la presunzione essendo più per quello che possiede, che per quello che reclama, e la presunzione dovendo sola servire di scorta finchè non esiste una prova, devest l'asciare il possesso di una cosa piuttosto al primo, che al secondo, fintantoche i Giudici non abbiano ordinato altrimenti.

Indipendentemente da una presunzione in favore del possidente, ovvi anche un altra ragione per impedire di disturbarlo. Gli uomini nel mettersi in società, e instituendo una autorità per governarli, hanno rinunziato a farsi giustizia da se medesimi. Sarebbe pertanto un violare questa convenzione generale, il molestarli o toglier loro un possesso prima di averlo ottenuto dalla suddetta autorità.

Dalle due massime, che il possesso, equivale a un titolo fino alla prova in contrario, e che non è permesso farsi giustizia da se medesimo, se ne è formata una terza, che quivi esporremo,, che le parti devono rimanore con i medesimi,

" vantaggi, che godevano innanzi alla cau-", sa , finche la giustizia non abbia in altra " guisa disposto " .

Quello che reclama, o vuol reclamare una cosa, deve dunque aspettare, che gli sia accordato, d'impadronirsene, e non può fine a questo momento disturbare il godimento del possessore, sia formando sequestri in mano di un terzo che ha questa cosa, sia coll'impedire la percezione dei frutti con dei sequestri in mano dei fittuari, o de' locatari di questa cosa; sia facendo altri atti conservatori, e se gli facesse, si potrebbe intentare contro di esso un azione chiamata ( complainte ). Quest' arione si agita davanti il Giudice di pace (Cod. proc. 3. 6. 2. ). Tale si è la regola generale; ma se chi ritiene uno stabile, lo deteriorasse in pregiudizio del reclamante, questi potrebbe fare gli atti necessari per impedirlo, ver. gr. domandare, che lo stabile sia sequestrato.

Può eziandio domandare il sequestro allorchè vi è da temere, che la causa possa

andare molto in lungo.

Ma in tutti questi casi, non può disturbarne il godimento, finche il Giudice non vi abbia deciso.

Le ragioni, che non permettono di tur-

hare alcuno nel possesso di uno stabile, sembra, che debbansi ugualmente applicare al caso in cui si reclama una cosa mobiliare, giacchè il possessore di un mobile può esserne presunto il proprietario come quelle di uno stabile; tanto più, che per avere il dominio di uno stabile, sempre non basci il possesso; ( bisogna spesso averci un titolo ), invece di che per essere proprietario della cosa mobiliare serve averne il possesso; perciò, dicesi su tal proposito in gius, che il possesso equivale a un titolo ( Cod.
Civ. 2170.).

Frattanto si fa una gran differenza tra il reclamo di uno stabile, ed il reclamo di un mobile. Il primo dee farsi senza turbare il godimento di chi lo ritiene; ed all'opposto l'attore può fare tutti gli atti tendenti a conservare la cosa mobiliare da esso reclamata, quand'anche questi impedissero chi l'ha in mano di poterne godere.

Così, per esempio, Paolo, che dicesi proprietario di un orologio di cui Pietro si pretende similmente proprietario, e che è in mano di un terzo, può opporsi presso il terzo onde non venga restituito a Pietro

La ragione di questa diversità è, che se devesi rispettare il godimento, si deve però mettere in opera tutto per conservare i diritti di ciascheduna delle parti. Uno stabilo restando in mano del possessore non può essere ne distratto ne trafugato, onde il reclamante è sempre sicuro di averlo, se la sua domanda è hen fondata. Quello che cerca rivendicare un mobile non ha l'istessa certezza; l'altro puo negare di averlo, e molte volte non esistuao prove per smentirlo. E nel caso inoltre, che fosse noto che lo avesso, o che fosse provato, può distrar-

le, ed occultarlo, e non avendo di che pagarne il valore, arrecare al reclamante un

gran pregiudizio.

Per spiegare quali sono gli atti conservatori, che si possono fare per assicurarsi di una cosa mobiliare, bisogna distinguere, se è tra le mani di quello contro il quale si vuol reclamare, o se è tra le mani di un terzo.

Nel primo caso, si può sequestrare per rivendicare nella forma indicata nel lib. 3.

della rivendicazione .

Nel secondo caso, o sequestrarlo per rivendicare, o formare sequestro nelle mani del terzo, come verra accennata nella quinta parte, dove si parla dei sequestri, o opposizioni.

II. Atti conservatorj per quello che si pre-

tende creditore.

Essi differiscono, secondo la natura de' beni sù quali si esercitano. Atti conservatori sugli stabili.

I. Allora quando l'attore ha un privilegio, o un ipoteca, che ha fatta inscrivere, va contro gli stabili affetti a quest'ipoteca, in qualunque mano essi passino, per esser pagato del suo credito sul prezzo della vendita de'suddetti stabili. Ved. lib. III. sotto il titolo, che tratta dell'ipoteche, o de'privilegi.

2. Allora quando l'attore possiede un tione esecutione reale sugli stabili del suo dehitore così non solo gli impedisce di disporne in pregiudi-

zio dei suoi creditori, ma gli fa vendere per esser sodisfatto sul prezzo. Ved. lib. 2. part. V., ove si parla dell' especuzione reale.

Atti conservatorj sul mobiliare.

1. Se l'attore ha un titolo esecutivo può fare l'esecuzione, o gravamento sui mobili del suo debitore ed una staggina (saisie brandon) su frutti attaccati al suolo ed anche sulle rendite. Con ciò viene a conservare i suoi diritti, impedendo al debitore di disporae in pregiudizio de'di lui ereditori, e fa vendere questi differenti oggetti per essere pagato sul prezzo. Può anche fare staggire e sequestrare le somme ed effetti del suddetto debitore esistenti in mano di un terzo affine d'impedirgli di perciperli in danno de creditori, e farsi pagare con le predette somme, o col prezzo degli effetti.

Si tratterrà in appresso di tutti i se-

questri nella parte V.

2. Se il creditore non ha titulo escentivo, non hà altro diritto che di fare un sequestro nelle mani di chi dava qualche somma al suo debitore come si vedrà nella patte V.

#### CAPITOLO VII.

Delle formalità della domanda.

Modello della domanda. (100.)

L' anno (1) mille ottocento sette, il di (2) dieci di maggio (3) ad istanza del Sig.

(104) Non possono darsi titoli di nobilta antica sotto pena di aumenda. Vedi Decreto dell'Amministrazione Generale di Toscana de S. Aprile 1808.; e il Decreto Imperiale de' 1. marzo 1808. e legge notarjale bul. 78, \$. 17.

(1) (2) (3) 1, La citazione deve contenere la data del giorno, mese ed anno, sotto pena di nullità ( Cod. proc. 61, 1, ). E' cosa necessaria affinchè il reo convenute possa sapere Il giorno della sendenza della citazione, se gli è stata data in un giorno in cui era permesso di farla, ed assicurarsi se la prescrizione era perfetta in suo favore, in quella giornata, in cui gli è stata notificatà.

2. Il Codice non esige, che l'usciere dica, se ha consegnata la citazione prima, o dopo mezzo giorno. Una tal menzione pon è utile in alcuna domanda, e neppure in quella di divisione, mentre nel caso, ju cui molti procedessero in causa, la procedura appartiene a quello, che il primo ha ottenuto dal cancelliere del tribunale na visto sull'originale della sua citazione, in cui vi e espressa la data del giorno, e dell' ora (967.). La men-zione dell' ora non è neppure necessaria per la prescrizione, attesochè se l'azione fosse nata la mattina, ed intentata dopo mezzo di dell' ultimo giorno, sarebbe eserciata in tempo, contandosi la prescrizione per giorni, e non per ore, e non si acquista se non quando è spirato l'ultimo giorno del termine,

3. La citazione non può esser fatta di notte , essendo in questo tempo inviolabile il domicilio de' cittadini. Nessuno ha diritto di entrarvi se nonenel caso d'incendio, d'inondazioni, o voci che reclamano dall' interno della casa. ( Artic. 76. della costituzione dell' anno 8.) Si reputa data di notte dal primo ottobre fino al 31. marzo, quando è fatta prima delle ore sei della muttina, o dopo le sei della sera. Dal primo aprile fino al 30. settembre prima delle ore quattro della mattina, o dopo le nove della sera ( 1037. )

4. La citazione non può fersi in giorno di festa

legale (63, 1037.). I giorni delle feste legali sono cestinati al riposo in vigore dell'articolo 57. della legge organica del Concordato. Non ostante se vi è pericolo mella mora; per essempio se una prescrizione si perfezionasse in un di di festa legale, si potrebbe citare in virtu di permissione del Giudice (ivi).

(4) La citazione deve contenere il nome, e cognome dell' attore sotto pena di nullità ( Cod. proc. 61. ) Sono necessari affinchè il reo convenuto sappia ch' è quello, che

lo chiama davanti al tribunale .

2. Allorchè la domanda è formata da diverse persone, che hapuo l'istesso interesse, e la medesima qualità ; per esempio dei coeredi , devesi indicarli tutti co" respettivi nomi, in vece di nominarne uno solo, e denotare gli altri con la vaga espressione di consorti di lite .

E' costante principio, che non si litiga per mezzo di procuratore; percio il coercde munito di una carta di procura per parte degli altri coeredi per procedere contro i debitori dell'eredità, non potrebbe servirsi in una citazione di questa espressione, al istanza del tale, e consorti di lite , La procura lo autorizzerebbe solo a molestare i debitori dell'eredità a nome de' suoi coeredi , nominandoli tutti, ed obbligandoli a tutte le conseguenze della domanda.

3. Allorchè la domanda è formata da una persona, che non gode il libero csercizio de propri diritti, bisogua denotarne l'incapacità, e nominare il suo di-

(5) 1. La professione dell'attore vi deve essere espressa sotto pena di millità, (61. 1.) per distinguere le persone, che hanno l'istesso nome di lui .

2. Se la domanda è relativa al commercio, alla professione , o all' industria dell' attore , nella citazione dee esser fatta menzione, della classe della data, del numero della sua patente, e della comunità che glie l'ha data. Ciò vien prescritto dall' artic. 18. della legge del 6. fruttidoro anno 4. e dall' artic. 38. della legge del primo brumifero anno 7. ma una tal' omissione produrrebbe ella la nullità della uotificazione.

La legge suddetta del 6. fruttidoro artic. 18. pronunzia formalmente la nullità degli atti relativi al commercio, alla professione di un individuo, se non è stata enunciata la patente. Quella del primo brumifero artic. 38., ordina la menzione della patente nel medesimo caso,

ivi dimorante (6) nella strada di S. Martino, num.... pel quale è stato eletto domicilio (7) nella casa del Signor A... patro-

ma non ue promuzia la utilità. Solamente constina l' aumenda di 500, franchi. Ora dicendo, che l' ommissione dell' enunziazione della patente, darebbe luogo arun ammenda, detta Legge verbale vient tacitamente a derogare sù questo punto alla legge del 6, fruttidoro avendo cangiata la pena della mulità in quella di un aumenda.

(6) r. Il domicilio dell'attore, deve essere indicato, sotto-peua di null'itá (51 r. 1). L'indicazione di questo domicilio è necessaria per mettere il reo convenuto in istato di proporre de' mezzi di conciliazione, a quello, che agiec contre di lui; perché l'attore possa evitare la contuinone degl'individui, che portano l'istesso nome, perchè possa fare all'attore tutte le notificazioni, che devono esser fatte al quo effettivo domicilio, come sarebbero offerte ec. Iufine perchè possa fare eseguire le condaune, che pronuuniate sono contro l'attore.

2. All' indicazione del domicilio reale dell' attore, non serre , che sia sostituita quella del domicilio, che può farsi nella dilazione, o quella che è di ragione presso il suo patrocinistore ( Avoué ), attesocho non presenta a chi è chiamato davanti al tribunale i medissini vantaggi. Di fatti coloro che abitana nell' eletto domicilio, se cercassero di occultare al citato il vero domicilio dell'attore, si troverebbero nell' impossibilità di conciliari secoliui, di scansare la confusione degli individui, di far notificare lo offette reali, e far eseguire le condanne pronunziate in suo vantaggio. Perciò il Codice (6.1.1) vuole, che la citazione contenga a un tempo istesso, e l' indicazione del domicilio cflettivo dell'attore, e quella del domicilio cho si è eletto.

 Quando l'attore non ha domicilio, deve indicare il luogo di sua dimora, che fa l'istesso effetto.

(7) E' permesso all'attore di eleggesti domicilio nella citazione, ma ciù nou poò essere che nel luogo dove risiede il tribunale. L'artic. 61., dice, che quando non evvi elezione di domicilio, si intende legalmente preso in casa del patrocinatore, il quale abita nel luogo del tribunale, affinche il reo conveunto non sia obbligato a far faro le sue notificazioni in un luogo lonto notificazioni in un luogo del trano le sue notificazioni in un luogo del trano.

2. Quando la citazione non contiene l' indicazione precisa del luogo del domicilio, è giuridicamente fissato in casa del patrocinatore (61. 1.).

3. L'e--

Pigeau T. I. P. II.

cinatore (Avoué) del tribunale di prima istanza del Dipartimento della Senna, il quale è stato costituito (8) per la quì appresso domanda è dimorante nella strada... io (9) usciere (10) del suddetto tribunale abitante in Parigi nella strada (11)... patentato in

"S. L'elezione del douncille, sia di fatto, sa di ragione, autoriaza il reo convenuto a fire al dounicillo eletto tutte le notificazioni relative all'affare. Frattauto non può fare delle offerte reali al suo dounicillo purche l'attore, unon ha conforito il potere di ricevere le somme, che gli sono dovute, ne alla persona presso di cui ha eletto domicillo, nè al suo patro inatore. Per potere accettare detto offere è necessario l'essor maugit

di una special procura ( 352. ).

E' vero che secondo l'artic. S\$\( \), le offerte reali possono esser fatre al domicilio eletto nella comunità, dove ha avato luogo l'esecuzione. Era secessario in fatti il permettere a chi ha selfetta l'esecuzione, di fare delle offerte reali al domicilio eletto nel distretto della comunità, onde arrestare le procedure nell'i statute me-desimo dell'esecuzione. Non avrebbe una tal facoltà se fosse astretto a far notificere dette offerte al domicilio del suo debitore, che può essere molto lontano dal luogo ell'esecuzione.

(8) La costituzione del patrocinatore dell'attore, deve esser fatta sotto pena di nullita (61. 1.) affinchè il reo convenuto possa farli notificare i suoi mezzi di difesa.

(9) (10) (11) L'usciere deve enunciarvi il suo nome, cognome, abitazione, e matricola (61. 2.).

F. P nocessario il uome dell' naciera, non spettando che agli uscieri la facoltà di citare. Bisogna similmente, che nella citazione vi sia la prova, che sia statta da un uciera. L'indicazione del suo nome poto non citata e serre adespinta dalla sua firma, che produce Prisceso effotto.

2. E' necessaria ancora l'indicazione dell'abitazione dell'uniciore, perchè si sappia se egli è doniciliato nel circondario del tribunale presso di cui escretta le sue funzioni, e perchè si possa tradurlo davanti il tribunale, per qualche grave mancanza sia meritevele di pena.

3. Vi deve essere pure espressa la matricola dell' usciere, perchè si sappia, se ha esercitate le sue funzioni in un luogo in cui ne avea il diritto (101).

(101) Vedi dopo lib. 2. tit. 1. cap. 1. sez. 2, 5. 1. delle nullita.

Parigi (12) per l'anno 1807. sotto di.... classato... num... appiè soscritto, ho consegnata una citazione al Sig. Dionisio... (13) Pietro, proprietazio in detta città (14) ivi dimorante (15) nella strada... luogo di suo domicilio, parlando alla sua persona, (16) come

(12) L'usciere vi deve enunciare la sua patente secondo l'artic. 18. della legge del 6. fruttidoro auno 4., e l'articolo 37, della legge del primo brunifero auno 7. Tra lasciando di far questa menzione, non vi è nullita della notificazione, ma solo un ammenda di 500. franchi 1 Ved. sopra la nota 5. ado. (13) (14) (15) Deve la citazione contenere il nome, e l'asci

hitazione del reo, sotto pena di nullita (61. 2.)

1. Il casato del reo convenuto è necessario affinchè non vi cada incertezza sulla persona citata. Si pui forse fure a meno d'indicarvi il suo nome, mentre è cosa possibile, che l'attore l'ignori, e non possa trevare il modo di saperio.

L'abitazione del prefato reo èsimilmente necessaria poichè senza di essa, non si potrebbe conoscere in una precisa maniera il citato, portando forse più persone l'istesso nome, o casato

(16) Tutte le citazioni secondo l'artic. 68. devono esser fat-

te, o alla persona, o al domicilio.

 Quando la citazione è consegnata alla persona citata, l'usciere dice; parlando alla sua persona trovata nel tal luogo.

Può essere notificata in tutti i luoghi ne' quali l' usciere trova il reo convenuto.

Nondimeuo non può essere notificata ne entre gli edifizi consecrati al Culto, ne durante parimente il servizio divino, ne ne l'noglii dove l'autorita costituite tengono le loro estesioni e durante le sessioni medesime. Queste dine eccazioni stabilite aucoraper la cattura personale (dall'artic. 781 § 3.4.), a fondate sul rispetto dovuto alla Religione, devono essere estes per qualanque sorta di cita-

Se il reo convenuto è in carcere se gli da la citazione tra i due cuncelli, dove si presume, che sia in libertù (102).

(103) Vedi avanti lib. 2. p. 1. tit. 1. cap. 3. sez. 1. §. 2. art. 1., e lib. 1. tit. 4. sez. 2. della conciliazione, e cap. 4. sez. 1. o Cod. di proced. §. 53.

s. Allorchè si notifica la citazione al domicilio del reo non è necessario conseguar fi copia a lui medesimo; na l'usciere de obbligato a far mensione della persona a cui l' ha lasciata sotto pena di nultita (6; 2). So l'usciere non trova nel domicilio del reo nè parenti, nè consunquine; nè servitori, è tenuto lasciarue la copia ad un vicino, che si sottoscrive sull'originale. Se questo vicino non puole, o non sa scrivere, l'usciere cousequa la copia al Maire, o ull'aggiunto della comunità, il quale fi il suo vidit sull'originale senza alcuna spesa, e l'isteaso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità, si caso sulla copia (65) Non osservate queste torqualità (61).

de nella milita. (70.)
Vi sono dodici casi ne quali la citaziono non si fa

nè a persona nè al domicilio.

Primo caro. Lo Stato quando, si tratta di donini, diritti defanniali, si cita in persona, o aldonicilio del prefetto del Dipartimento dove rissede il tribunale, davanti a cui è stata prosentata la domanda. 6,1,1,1 il donnello del prefetto della prisentata del pratazzo della Prefettura, e non l'abstazione garticolare del Prefetto. Di faritta della prefetto della prefetta della pr

Secondo. Il pubblico Tesoro deve esser citato nella persona, oppure nell'ulizio dell'agente del medesimo

( ivi 2.

Terzo. Le amministrazioni cioè quella delle registrazioni l'ausministrazione de' demanji, e de' dittiti riunti, non ineno che le pubbliche amministrazioni, dovono esser citate ne' respettivi alizi in que' luoghi, ne' quali risiede l' amministrazione. Negli altri luoghi nella persona, o ufizio del respettivo ministro.

Quarto. L'Imperatore, quando si tratta de' di Ini domini, deve esser citato in persona dal Procuratore Imperiale presso il tribunale davanti a cui è presentata la do-

manda (ivi 4)

Omito Le comunità devono essere citate in persona, o nel donneillo del Maire (ini 5. Quella di Parigi nella persona, e donnicilio del Prefetto. (ini.) E quelle che a suntitudune di Parigi (come sarebbe Lione, Marsilia ec.) hanno più Mariere, in che inodo potranno esser citate! Il Codice di procedura, propone, che vengano citate al domini.

micilio del sotto Prefetto, ed in mancanza di questo al domicilio del Prefetto. E vero, che il suddetto Codice non ha sanzionata nina tal disposizione; non ostante bisogna applicare per analogia a tutte le comunità, che hanno diversi Maires , la disposizione di quella di Parigi , che ha per iscopo di cvitare la moltiplicita delle spesa della citazione.

N. B. Nel surriférito quinto caso, l'originale deve essere vidimato da quello, a cui è l'asciata la copia della citazione. In caso di assenza, o di negativa, il visto vien fatto dal Giudice di pace, o dal Procuratore Imperiale, presso il tribunale di prima istanza, al quale vien lascia-

ta la suddetta copia (69. 5. 5. )
Sesto. Lo societa di commercio, fintantochè esistono, devono esser citate nella loro casa sociale, e se questa non vi è, al domicilio di uno de soci, per iscansare, come sopra, la moltiplicità delle spese, (69.6.) sciolte che sieno, si cita ogui socio al respettivo domicilio.

In quanto alle società non commerciali di cui parla il Codice civile artic. 1832, e seg. il Codice di procedura non presentando alcuna disposizione su tal proposito; si deve seguire la regola generale, che vuole, che ogni reo convenuto sia citato in persona, o al domicilio. In conseguenza devesi citare intalguisa ciascheduno de soci, tanto se esiste la società, quanto se è discielta.

Settimo. Le unioni, e direzioni dei creditori, devono esser citate in persona, o al domicilio di uno de sindaci, o capi direttori, per iscansare la moltiplicità dello

spese . (Gg. 7.)

Ottavo. Coloro che non hanno un domicilio cognito in Francia, devono essere citati nel luogo della loro attuale residenza. (69. S.) Se questa poi non è nota; l'usciere afligge la citazione alla porta principale dell'indienza del tribunale avanti a cui è stata fatta la domanda, e ne fa una seconda copia pel Procuratore Imperiale, che appone il visto sull' originale . ( ivi )

Nono Quelli, che abitano nel territorio Franceso fuori del continente, devono essere citati al domicilio del Procuratore Imperiale presso il tribunale, dove è stata fatta la domanda. Dopo che quasti ha apposto il visto sull' originale, ne trasmette la copia al Ministro della marina. (iri) 9

Decimo. Quelli, che sono stabiliti in esteri paesi. de(17) perchè debba comparire dentro il tempo è termine di otto giorni (18) davanti al tri-

devono pure esser citati al domicilio del Procuratore Imperiale, che ne trasmette copia al Ministro delle relazionı estere (ivi (103)

L'ommissione delle prescritte formalità, ne' summentovati casi porta la conseguenza della nullità della cita-

zione . (70)

Undecimo. Qualora una parte ha eletto domicilio in una convenzione, si cita nel domicilio eletto nella convenzione medesima in virtù dell' artic. 3. del Codice Civile, che dice, che tutte le citazioni relative all'affare .

possono esser portate a questo domicilio.

Duodecimo . Quando si tratta dell' elezione di domiche il creditore a' termini dell'artic. 2148. del Codice Civile ha fatta nel circondurio dell' ufizio dove è inscritta l'ipoteca, le azioni alle quali l'inscrizione può dar luogo contro il creditore ( come sarebbe la domanda di riduzione o di cancellatura ) possono essere intentate per mezzo di citazioni alla sua persona, o all' ultimo domicilio eletto sul registro, non ostante la morte del creditore, o della persona presso di cui ha eletto questo domicilio . ( Cod. Civ. 2156. )

Nel palazzo di un Ambasciore, o estero Ministro, essendo stato deciso, che questo nen faccia parte del territorio Francese, non si può fare veruna notificazione, nè citazione . Nondimeno gli Ambasciatori, o Ministri esteri , possono essere citati in persona quando vengono incontrati fuori della loro abitazione, o al domicilio del Procuratore Imperiale nella loro qualità di forestieri. (17.) Il parlando a . . . E' necessario a tenore di quanto pre-

scrive il Codice civile artic. 68., che la citazione sin fatta in persona o al domicilio. Bisogna dunque dire a chi è stata notificata. (18) 1. Il termine consueto per le citazioni alle persone domi-

ciliate in Francia è di otto giorni Cod. Proc. 72. 2. In quanto alle persone domiciliate fuori di Francia, il termine è di due mesi per quelle che abitano nell' Isola di Corsica, o nelle Isole dell' Elba, o Capraja, in Inghilterra , o negli Stati limitroli alla Francia ; di quat-

<sup>(103)</sup> Il Procuratore imperiale manua i' atto di citazione che riceve, a Parigi al Ministro degli affari esteri : questi lo rimette al Ministro della sua Corte residente nel paese in cui vive il citato: e questo pensa a far eseguire la citazione secondo le forme locali.

bunale (19) di prima istanza del Dipartimento della Senna prima sezione, per sen

Iro me i, per quei, che abitano in atri Stati di Europa; di sei mesi per quelli fuori di Europa, di la dal Capo di buona sperunza, e di un anno per i più lontani . (73)

3. La citazione ad una persona domiciliata fuori di Francia e che gli è conseguata in Francia, non è suscettibile che da consaeti termini, potendo però il tribunale prolungarli, se lo crede convenevole, 74.

4. La citazione ai termini dell'artic. 61. § 4. deve contenere sotto penu di nullità la dilazione di tempo accor-

data al citato per comparire.

Questa dilazione, deve esservi specialmente enuntiata, o basta il citare una persona a comparire entro il

tempo, c termine prescritto dalla legge ! -

Nou vi sarebbe verun inconveniente a citre nel tempo e termine prescritto dalla Legge, se il Codice prescrivesse una dilazione uniforme per tutte le citazioni; ma ja sono de casi ne quali la suddetta dilazione, o è più lunga, o è più breve. E' più lunga, quando l'abitazione del reconvenuto è lontana dal tribunule deve e pendente l'affire più di tre miriametri, o se danora fiori della Francia. E più di tre miriametri, o se danora fiori della Francia. E più contine della citazione del reconsidera della citazione del regioni (193, Vi iono nel Codice altri casi, in cui il tramine della citazione è nia breve del conueto.

E' per iscansare tutti gli equivoci,e mal' intesi,che il Codice vuole, che nella citazione sia posta l'indicazione del termine dentro il quale il reo convenuto deve comparire. La citazione data nella dilazione della legge non adempie l' oggetto, mentre non informa il citato del termine accordatogli dalla legge. Si risponderà, che il citato deve sapere lin dove si estende questo termine. Ciò è vero, ma si sa che nel fatto i particolari, e sopratutto gli abitauti delle campagne non hanno veruna cognizione delle leggi sulla procedura, e non sono a portata, né di consultare nessuno ne d'instruirsene. Accaderebbe dunque contro il desiderio della legge, che la citazione non indicasse loro il giorno, in cui si devono presentare al tribunale. Tali motivi sono più che bastanti a far decidere, che la citazione in cui non vi è enunciato in una precisa maniera il tempo, e termine della comparsa, deve essere dichiarata nulla.

(19) Devesi indicare espressamente il tribunale, davanti al qualo è stata presentata la domanda, affinchè il reo con-

venuto possa rispondervi. (61. 4.)

tirsi condannare ed in ultima istanza, (20) a pagare all'... attore la somma di mille franchi, (21) contenuta in un suo obbligo. (22) del di ... registrato in Parigi sotto di ...

(30) E' inutile l'esprimere nella citazione, se il tribunale deve giudicare della domanda con luogo all'appello o senza . E' la natura dell' affare ( iudipendentemente dalla qualificazione se vi sia luogo o nò all'appello dato dal tribunale alla sua sentenza ) che decide se la sentenza è stata emanata appellabilmente o inappellabilmente . Un tal principio risulta chiaramente dell' artic. 453, che dice, che le sentenze qualificate in ultima istanza sono soggette all' appello, qualora sono state pronunziate da Giudici, che mon poteano decidere che in prima istanza: e che gli appelli dalle sentenze emanate su delle materie, la cui decisione spetta ai primi Giudici, ma che hanno trascurato di qualificarle di prima istanza, non sono ammissibili. In conseguenza non è necessario dichiarare nella citazione, se il tribunale deve decidere in prima o in ultima istanza. (21) L'oggetto della domanda deve essere indicato sotto pena di nullità, (61.3.) affinchè il reo convenuto sappia

la cagione per cui è citato .

In materia reale, o mista, le citazioni sotto pena di nullità devono enunciare la natura delle possessioni, la comunità, e per quanto è possibile la parte della comuni-tà, dove sono situate, e due almeno delle denominazione de confini o confinanti, (ivi.) altorchè si tratta di un do-minio, di un corpo di terre affittate, o fattorie basta l' indicarne il nome, o la situazione; (ivi) e queste vien prescritto sotto gena di nullita; (lvi.) non ostante non vi sarebbe questa nullità se fosse lo stabile in buona maniera desectto, per esempio se si volesse rivendicare uno stabile comprato per mezzo di un dato contratto ec. Di fatti la legge non prescrive un espressa indicazione, se non per mettere a portata il reo convenuto della cagiono, per cui è citato. E' adempito lo scopo quando con un indicazione comunque siasi, glie ne è stata partecipata la notizia.

(22) I mezzi , su quali è fondata la domanda , deveno essere sotto pena di nullità , emunciati almeno sommariamente (6r. 3.) Se trattasi per esempio di una domanda condanuatoria per una somma di denaro prestata, deve essere indicato il titolo su cui è fondata.

Quella parte della citazione contenente l' indicazione

(23) dal... che ha ricevuto... il qual' obbligo, sarà tenuto a venire (24) a riconoscere, altrimenti sarà consilerato come riconosciuto, con più i frutti (25) dalla somma suddetta, dal dì... giorno della citazione in conciliazione, a tenore della legge, e nelle spese; ed ho al predetto Signore... (26) nel suo domicilio, e parlando come sopra, lasciata copia tanto del processo verbale (27) della non avvenuta conciliazione, formato

(23) Ved. quauto si é detto di sopra relativamente alla registrazione de titoli.

(24) Ved. quanto si è detto di sopra relativamente alla ricogniziono delle firme.

(a5) I crediti nou producono i frutti senza una dominuda di pagamento. Questi frutti sono una compensazione del discapito che viene u soffirie il creditore pel ritardato pagamento chela somma principale. Ora nou si supporo, che risenta danno da un tal ritardo ; se not quiando se ne lagna, inediante una domanda di pagamento, contro ne al principio di ragione, (ivi) nulla merd est ibi nulla petitio.

Per comprendere il giorno da cui i frutti incominciano a decorrere, la transazione, ed i creditori, che non possono chiedere i frutti, si consultino gli artic. 1153. 1154-1155. del Codice Civile.

Ved. quanto si è detto di sopra sul giorno da cui incominciano a decorrere quendo vi è un preliminare di conciliazione.

(26) L'usciere deve, sotto penta di nullità, far menzione della persona, alla quale ha cousegnata la citazione. Co-free di proc. 61. a. ) La può consegnare a una persona qualunque della casa del reo,parenti, figli, o servit ri ; e pronde ricordo della qualità di esso, e del sesso.

(27) Bisogua dare con la citazione un' intera copia del procosso verbale della non riuscita conciliazione, o la copia della inenzione fatta della mancanza di comparsa, sotto pena di nullita, (68.)

Omnion Devid

dell'oggetto, che si reclama, e de' mezzi su quali è appoggiata la douanda, chiamasi fibello, in latind libellus; esposizione i tatti è l'esposizione di tutto ciò che si dontanda al tribunale. Senza di questa il rèo non potrebbe preparare la sua difesa.

dal Giudice di pace di ... sotto di ... ugualmente che dell' obbligo suddetto (28) come pure del presente (29) atto, sottoscritto (30), registrato in Parigi (31) sotto di ... del ...

(ab) Devess dar copia de recapit, o di porzione de recapit, in quali è fondatt la dominila (un') affinché il reconvienuto possa preparare le sue difese; l' omissione di questa formalità non produce però la multita della citazione. L'articolo dice solamente che le caste produtte dall'attore nel decorso dell'istanza, non entrano in tassa-

zione . ( 104 )

(eq) I. artic. 61. Ş. a. esige implicitamente, che l' uscirer fuccia un originale, el usua copia della citazione, attesoche l' obbliga a far menzione della persona, a cui ha consegnata la copia della citazione suddetta, tanto sull'originale; che sulla copia medesima, sotto pena di militar, l'originale resta un muno dell'attore, affunche possa per consecre le ragioni, alle quali deve rispondere.

(3o) La sottoscrizione dell'usciere è necessaria per la validità, mentre senza di questa, non si avrebbe alcun sicuro attestato, che la citazione sia stata fatta da lui.

(81) Inuanzi l'ordinanza del 1667, gli ascieri facevano le lo-10 citazioni senza la presenza dei testimoni, sebbene da diverse leggi fosse loro stato ordinato di farsi assistere. Prima di questa legge, sentivansi molte lagnanze, che essi facevano delle antidate ne' loro atti afiine d'interrompere , le acquistate prescrizioni far decorrere i frutti , ed ottenere più prestamente una sentenza ec. Ad oggetto di nmediare a questi abusi , la surriferita legge rimesse in vigore la necessità de' testimoni, e delle menzioni da farsi ; ma gli uscieri servivano reciprocamente di testimoni gli uni agli altri, e si comunicavano a perfetta vicenda le loro sottoscrizioni , senza essere presenti agli atti ; per il che si videro tornare alla luce le antidate. Un editto del mese di agosto del 1667. aboli la necessita de' testimoni. e stabili il riscontro, che fece cessare questi abusi, ed a cua è stato sostituito il registro, che è una menzione sommaria della citazione in un libro contrasseguato, e firmato in margine; e siccome questo registro deve esser fatto dentro quattro giorni dell' atto, un usciere infedele

<sup>(104.)</sup> Si è visto che devouo comunicarsi i fogli avanti di andare all' udienza vedi sopra neta 54.

dele non' petrebbe fare dell' antidate, che per pochissimo tempo.

La legge del 22. frigifero an 7. che da una regola a registri delle date, dice ;

1. Che le citazioni devono essere registrate dentro

quattro giorni delle loro date (20)

2. Che devouo esserlo tanto nell' ufizio dove risiede l'usciere quanto nell'ufizio del luogo dove è fatta la citazione (26.)

3. Che il dirittà è di un franco leg. del 22. frigifere ан. 7. 68. § 1 30.

4. Che il diritto si acquista (ivi. 20.) dall' usciere , salvo

il suo ricorso contro la parte (30) 5. Che se la citazione non è registrata nel tempo, e termine prescritto dall' artic. 20, l'usciere è soggetto a nu ammenda di 25. franchi, ed inoltre ad una somma equivalente all'importare dell'atto non registrato. La citazione di più è dichiarata nulla , e l'asciere è responsabile

di questa milità verso la parte . (ivi. 3 j.) (32) Le menzione di quanto costa la citazione da farsi appiè dell' originale, e della copia, deve esservi inserita dall' usciere sotto pena di cinque franchi di ammenda contro

di esso, pagabili sull'istante del registro (Cod. proc. 97.) Quando ha fatta una citazione fuori del luogo del sno domicilio, non gli è dovuta, per le spese della traslocazione, che una giornata di più (105.) (106.) (62.)

(105) Tanto l'attore, che il reo deve agire, o citarsi respettivamente col curatore, o consulente quando l'abbia . Vedi anche sul domicilio Cod, civ. §. 102, a 111.

(106. Le notificazioni degli atti devono farsi per mezzo di usciere; la confessione, o la dichiarazione che lo parti facessero di esser notificati, non supplisee alla formalità, ove in specie è voluta a pena di nullita come negli ajournements, o intimazioni, notificazioni, o simili di sentenze. Essendovi l' interesse del terzo, quale è l'usciere, che pagando un deposito per il suo ministero non deve esser defrandato, come è sopra avvertito per ri-guardo ai Notari. Può farsi di meno di tale notificazione per gli atti che possono concerdarsi, come qualita, comparizioni avanti l'udienza, avanti i, giuramenti di essi, e simili. Nella costituzione di avouè, sarà bene l'indicare an-

che il luogo della dimora del medesime .

#### CAPITOLO VIII.

## Degli effetti della domanda .

Qualora si scoprono dei difetti nella forma della citazione, bisogna rifarla di nuovo per iscansare le spese dell' istanza di nullità per parte del reo convenuto. Devesi dichiarate nel tempo istesso che non s' intende servirsi della prima citazione . Ciò si fa ancora quando la domanda fosse incompleta, o mal concepita, e se ne forma un' altra più estesa , e più chiara. La domanda fissa il litigio, vale a dire la contestazioue della lite; e questa impedisce la prescrizione dell'oggetto reclamato; ( quando non fosse già acquistata.) Di fatti la citazione davanti al tribunale interrompe la prescrizione. (Cod. Civ. 2244. ) Questa interruzione ha luogo, anche quando, la citazione fosse stata fatta davanti un Giud ce incompetente (2246). Tuttavia l'interruzione è considerata come non avventita, se è nulla la citazione per difetto di formalità; se l'attore rinunzia alla sua domanda, se iascia perenta l'istanza, o se la domanda suddetta non viene ammesssa (2247.) (107.)

La citazione fatta a uno de' debitori solidali interrempe la prescrizione contro

<sup>(107.)</sup> L'atto anche nullo non si può disprezzare: sospende l'esecuzione, o obbliga ec. Bi ogua perciò farbi dichiarar tale con annullarlo con decreto.

tutti gli altri, ed anche contre gli eredi.

( Cod. Civ. 1206 2249.)

Interpellato che sia il debitore principale, questo interrompe la prescrizione

contro la mallevadoria (2250.)

Molti erano di opinione per l'addietro che la domanda interrompesse la prescrizione, non solo per riguardo all' attore, ma ancora relativamente a un terzo, qualora la di lui azione fosse talmente subordinata a quella di un altra persona, che fino alla decisione di questa, fosse incerto se l' azione del terzo divenisse utile, o no. Ve n'è un esempio in ispecie riportato nel giornale dell' udienze in data de' 20, giugno 1689. Alcuni Gesuiti legatari di un feudo furono citati dal Signore, che ne avea l'altro dominio, in condanna de' diritti padronali, s motivo de passaggi dei legati . Opposero eglino la prescrizione sul fondamento del lasso del tempo, che era decorso da chè ne erano proprietarj. Il Signore loro repli- " cò, che erano stati per ragione dei legati incontestazione con gli eredi del testatore; che durante questa contestazione, non avea potuto domandare questi diritti, giaechè potea darsi, che i legati fossero dichiarati nulli, e che in tal caso sarebbe stato obbligato a restituirli ad essi, se li avesse ricevuti. La sentenza adottò questi mezzi, e condannò i Gesuiti a pagare.

Ma l'artic. 2251. del Cod. Civ. dicendo che la prescrizione vale contro tutte le persone, quando non si trovino in qualchè ec-

cezione stabilita dalla legge, ed alcuno articolo del suddetto Codice . non introducendo veruna eccezione in favore del terzo, la prescrizione decorre contro di questo. Ha la facoltà però di agire dal canto suo riservando ai Giudici di soprassedere sulla sua domanda fin' all' esito del primo giudizio. Così per esempio, voi mi donate una casa senza farmene la consegna; innanzi questa conseona. Paolo forma una domanda contro di voi tendente a far sì, che dobbiate restituirgliela, perchè ad esso appartiene. La lite vien giudicata a favor vostro trent' anni dopo la donazione. Emanata che sia questa sentenza, io domando contro di voi la consegna della casa; e voi mi opponete la prescrizione. Io non potrò obiettarvi che era impossibile, che io vi domandassi la casa dentro i trent' anni prima della sentenza avvegnachè potea accadere, che restasse aggiudicata a Paolo, ed allora non avrei avuta più azione contro di voi, essendo cosa necessaria in conseguenza, che da me si aspettasse l'esito della cansa. Una tale incertezza però non impediva, che io non potessi agire contro di voi, riservato al tribunale il sospendere di propunziare sulla mia domanda, finchè fosse deciso contro Paolo, che la casa in questione era di vostra pertinenza.

### FINE DEL TOMO I.

# TAVOLA GENERALE DE' TITOLI.

| Prefazione del traduttore. Pag.          | 3.     |
|------------------------------------------|--------|
| Discorso sullo studio della procedura.   | 15.    |
| Divisione generale dell' opera.          | 91.    |
| LIBRO I.                                 |        |
| De' mezzi di prevenire le liti           | 92.    |
| Тітого І.                                |        |
| Delle Offerte.                           | 92.    |
| TITOLO II.                               |        |
| Delle Transazioni.                       |        |
| I. Definizione delle transazione ed      |        |
| oggetto che si propongono le parti       |        |
| nel transigere.                          | 93.    |
| II. Quali persone possano transigere.    | 95.    |
| III. Su quali cose si può transigere.    | 104.   |
| IV. Se è lecito aggiungere alla transa-  |        |
| zione una penale contro chi non l'       |        |
| eseguisce.                               | 110.   |
| V. Come si fanno le transazioni.         | 111.   |
| Delle transazioni per iscritta privata.  | 112.   |
| Della transazione davanti i Notari.      | 110.   |
| VI. Della forza delle transazioni.       | 120.   |
| VII. A quali oggetti si estende la       |        |
| transazione ed a quali non si estende    | . ivi. |
| VIII. A quali persone si estende là      |        |
| transazione.                             | 122.   |
| IX. Casi nè quali non è lecito recla-    |        |
| mare contro le transazioni.              | ivi    |
| X. Casi nè quali e lecito reclamare con- |        |
| tro le transazioni.                      | 124.   |
| Nullità comuni a tutte le convenzioni    | . vi.  |
| Nullità proprie della transazione:       | 120.   |

#### III OJO'

| TITOLO III,                                 |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| DE COMPROMESSI,                             | 131          |
| I. Definizione ed oggetto del compro-       | -            |
| messo.                                      | ivi          |
| II: Chi può a chi non può compromettere     |              |
| III. Su quali oggetti si può o no fare      |              |
| un compromesso.                             | 185          |
| IV. Come puù farsi un compromesso.          | 136          |
| V. Clausole necessarie a compromess.        | ;            |
| sotto pena di nullità.                      | ivi          |
| VI.Clausule non necessarie al compromes     |              |
| so ma utili .                               | 137          |
| VII. Modelli de' compromessi.               |              |
| VIII. Come si fa l' instruzione davan-      | 142          |
| ti agli arbitri.                            | -,,          |
| IX. Se gli arbitri possono essere revocati. | 144          |
| V Sa la monta di una della anti             | 140.         |
| X. Se la morte di una delle panti im-       | ٠            |
| pedisce il giudizio compromissario.         | IVI.         |
| XI. Se gli arbitri possono astenersi dal    |              |
| giudicare o esser rifiutati .               | 147.<br>148. |
| XII. Come termina il compromesso.           | 148.         |
| XIII. Come e quando gli arbitri devo-       |              |
| no giudicare.                               | 149          |
| XIV. Quando ci è divisione di opinio-       |              |
| ne tra gli arbitri.                         | 153.         |
| XV. Formalità del giudizio compro-          |              |
| missario .                                  | 155.         |
| Modello di sentenza compromissaria.         | <u> 156.</u> |
| XVI. In the modo la sentenza com-           |              |
| promissaria diviene esecutoria ed a         |              |
| chi ne appartiene l'esecuzione.             | 157.         |
| Modello di ordinanza di esecuzione.         | 159          |
| XVII. Effetti della sentenza compro-        | _            |
| missaria.                                   | 160.         |
|                                             |              |

| 401                                             |
|-------------------------------------------------|
| XVIII. Mezzi per far correggere una             |
| sentenza arbitrale 161.                         |
| XIX. Del compromesso per mezzo di               |
| carta di procura . 166.                         |
| TITOLO, IV.                                     |
| Del preliminare di conciliazione 168.           |
| I. Affari ne' quali è necessario il pre-        |
| liminare di conciliazione. ivi                  |
| II. Affari dove non è necessario il             |
| preliminare di conciliazione. 172.              |
| III. Davanti a qual Giudice dee farsi la        |
| conciliazione. 185.                             |
| IV. Formalità e contenuto della citazione. 188. |
| V. Termine della citazione. 191.                |
| VI. Ciò che ha luogo se le parti non com-       |
| pariscono. 192.                                 |
| VII. Ciò che ha luogo quando le parti           |
| compariscono . 194.                             |
| VIII. Effetti del preliminare di conci-         |
| liazione . 202.                                 |
| IX. Se il preliminare di conciliazione          |
| cade in perenzione. 205.                        |
| LIBRO SECONDO                                   |
| PRINCIPI GENERALI DELLA PROCEDURA 200.          |
| DELLA DOMANDA ivi.                              |
| Titolo I.                                       |
| Quello che si deve osservare prima di           |
| formare una domanda. 210.                       |
| Prima condizione per formare una do-            |
| manda. 210                                      |
| La domanda deve essere ammissibile ivi.         |
| Primo motivo d' inammissibilità se l'azio-      |
| ne non è per anche nata.                        |
| 26                                              |
|                                                 |

| 402  I. Se il termine espresso nell' obbligazio- |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| ne non è scaduto.                                | 212   |
| II. Se la condizione da cui dipende l' ob-       |       |
| bligazione non è verificata.                     | 216   |
| SEZIONE II.                                      |       |
| Secondo motivo d'inammissibilità se non          |       |
| appartiene a quello che vuole inten              |       |
| tarla.                                           | 219   |
| SEZIONE III.                                     | -     |
| Terzo motivo d'inammissibilità se quel-          |       |
| lo che pretende aver l'azione per                | 100   |
| parte di un altro che l'aveva in                 |       |
| addietro, non prova essere a lui suc-            |       |
| ceduto.                                          | 223   |
| Ş. I.                                            |       |
| In qual maniera il successore universa-          | . '   |
| le deve la trasmissione in lui de                |       |
| diritti .                                        | 204   |
| II. In qual maniera deve giustificare il         |       |
| legatario universale.                            | 005   |
| III. In qual maniera deve giustificare -         | 73    |
| il donatario universale.                         | 227.  |
| G II.                                            | -26.  |
| In qual maniera deve giustificare il suc-        |       |
| cessore a titolo universale.                     | ivi.  |
| G. III.                                          | i vi  |
| Come deve giustificare il suecessore a           |       |
| Come dese grastificare it successore it          | 228   |
| titolo particolare .  Sezione IV.                | 220   |
| Quarto motivo d' inammissibilità . Se l'         |       |
|                                                  |       |
| attore è incapace degli effetti del di-          | -0-   |
| ritto da cui procede l'azione                    | 2,30% |
| SETIONE V.                                       |       |
| Quinto motivo d'inammisibilità. Se pri-          |       |
| ma di promovere un azione il credi-              |       |

nemey Georgia

|                                   | ΔoS    | 3   |
|-----------------------------------|--------|-----|
| tore non ha adempite le conc      | lizio- |     |
| ni richieste dalla legge o dalla  | con-   | . ; |
| venzione.                         | 2      | 33  |
| Sezione VI.                       |        |     |
| Sesto motivo d' inammissibilità , |        | -   |
| azione, è intentata contro un     | altro  |     |
| fuori del debitore.               | 2      | 35  |
| Scarour TIT                       |        |     |

Sezione VII.

Settimo motivo d'inammissibilità ; se essendovi concorrenza di azioni l'attore ha fatta la sua scelta.

Sezione VIII.

Ottavo motivo d'inammissibilita; se l'azione è in pendenza di lite. 238

Nono motivo d'inammisibilità. Se l'azione è estinta 241. CAPIT. II.

Seconda condizione per formare una domanda. La domanda deve essere fondata: 24:

De casi ne quali quello che vuole tenture, un azione, ha in suo potere le prove, su vui è fondata 24: \$ 1.

Del caso in cui è dutentico il titolo della domanda. 250.

In qual caso l'atto autentico non è esècutorio senza Decreto. 257

Del caso in cui la domanda è appoggiata a un titolo privato; quali no sono gli effetti 260

| 404                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SEZIONE II.                                                                             |      |
| Del caso in cui il fondamento dell'azio<br>ne, non è provato con titolo.<br>CAPIT. III. | ٠.   |
| ne, non è provato con titolo.                                                           | 264  |
| GAPIT. III.                                                                             |      |
| Se l'attore è capace di formare la sua                                                  | t i  |
| domanda; e se non lo è, qual difen-                                                     | -    |
| sore gli vien dato dalla legge.                                                         | 270  |
| Particolari, che hanno il libero eserci                                                 |      |
| zio de' loro diritti.                                                                   | 9.71 |
| 6. II.                                                                                  | -6-  |
| Particolari che non hanno il libero accer                                               |      |
| Particolari, che non hanno il libero eser-<br>cizio de' propri diritti; chi deve        |      |
| agire per loro.                                                                         |      |
| ARTIC. I.                                                                               | 272  |
| De' condannati a' ferri, alla detenzione                                                |      |
| in carcere ec.                                                                          | 273  |
| ARTIC. II.                                                                              |      |
| De' condannati in contumacia alla pena                                                  |      |
| che si trae seco la morte civile.                                                       | 274  |
| ARTIC. III.                                                                             |      |
| De' morti civilmente.                                                                   | 275  |
| ARTIC. IV.                                                                              |      |
| De' minori emancipati.                                                                  | 277  |
| ARTIC. V.                                                                               | -66  |
| De' minori emancipati.                                                                  | 280  |
| ARTIC. VL                                                                               | 200  |
| Degli interdetti .                                                                      | 28 r |
| ARTIC. VII.                                                                             | 201  |
| Regole comuni a' minori non emancipa-                                                   |      |
|                                                                                         |      |
| ti, agli emancipati ed agl' interdetti                                                  |      |
|                                                                                         | 282  |
| II. Delle azioni mobiliari ed immobi-<br>liari.                                         | 285  |
| CT ALL S                                                                                | -00  |

| ARTIC. VIII.                               |      |
|--------------------------------------------|------|
| Delle persone messe sotto l'assistenza di  |      |
| un Consulente giudiciario.                 | 200. |
| ARTIC. IX.                                 | •    |
| Delle donne maritate.                      | 201. |
| Ciò che può fare la donna maritata,        | -,   |
| quando suo marito ricusa di proce-         |      |
| dere per lei ed assisterla.                | 301. |
| Ciò che può fare la donna maritata, quan-  | .,   |
| do suo marito è nell'impossibilità di      |      |
| procedere seco lei, o di autorizzarla.     | 3-3  |
| Sezione II.                                | 303. |
|                                            |      |
| Quando l'azione è appartenente allo        |      |
| Stato, all'Imperatore, ai pubblici         |      |
| stabilimenti, alle comunità, chi           |      |
| ne è incaricato.                           | 306, |
| I. Se l'azione appartiene allo Stato.      | ivi. |
| II. Se l'azione appartiene all'Impera-     | 200  |
| tore.                                      | 307. |
| III. Se l'azione appartiene al pubblico    |      |
| tesoro .                                   | 308  |
| IV. Se l'azione appartiene a delle am-     |      |
| ministrazioni .                            | ivi. |
| CAPITOLO IV.                               |      |
| Se il reo convenuto è capace di difen-     |      |
| dersi dalla domanda formata con-           |      |
| tro di esso, e se non lo è chi dee         |      |
| difenderlo.                                | 312. |
| SEZIONE I.                                 | 01.4 |
| Se il reo convenuto è un particolare.      | ivi. |
| Sezione II.                                | 201. |
|                                            |      |
| Se il reo convenuto non è un semplice par- | 0-6  |
| ticolare.                                  | 315. |
| TITOLO II.                                 |      |
| DELLA DOMANDA MEDESIMA.                    | 318. |

| ,                                          |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 406                                        |     |
| CAPITOLO I.                                |     |
| Dell' autorità davanti alla quale dee pre- |     |
|                                            | 310 |
| SEZIONE I.                                 | ,   |
| Dell' autorità davanti alla quale si deve  |     |
| ricorrere negli affari amministrati-       |     |
| tivi contensiosi.                          | ivi |
| SEZIONE II.                                |     |
| De' casi ne' quali il forestiere put esse- |     |
| re citato davanti a' tribunali Fran-       |     |
| cesi, e di quelli in cui lo deve essere    |     |
| davanti a tribunali esteri :               | 324 |
| 6 I.                                       |     |
| Se il forestiere abita fuori della Francia | ivi |
| 6 II.                                      |     |
| Se il forestiere abita in Francia.         | 327 |
| Sezione III.                               | _   |
| Idea generale dell' amministrazione della  |     |
| giustizia e de' tribunali che la com-      |     |
| pongonó :                                  | 329 |
| 6 I.                                       |     |
| Primo ramo dell' amministrazione della     |     |
| giustizia. Affari civili propriamen-       |     |
| te detti.                                  | 330 |
| ARTIC. I.                                  |     |
| De Giudici di pace:                        | ivi |
| ARTIC. II.                                 |     |
| Dei tribunali di prima Istanza:            | 332 |

Secondo ramo dell'amministrazione della giustizia. Affari di commercio tanto di terra che di mare. S. III. Delle Corti d'Appello.

unway Gorgle

101. 333,

| 6. IV.                                                       | 407        |
|--------------------------------------------------------------|------------|
|                                                              |            |
| Delle Corti di Cassazione.                                   | iyi.       |
| SEZIONE IV.                                                  |            |
| Del Tribungle davanti al quale si                            | eve        |
| presentare la domanda.                                       | 334.       |
| PRIMA REGOLA.                                                |            |
| La domanda deve essere presentate                            | a ·        |
| quel ramo a cui appartiene,                                  | 335.       |
| SECONDA REGOLA                                               | 13         |
| La domanda deve essere presentata                            | al         |
| domicilio del reo convenuto -                                | 336.       |
| TERZA REGOLA                                                 |            |
| Devonsi osservare i gradi della gi                           | uri-       |
| sdizione.                                                    | 344.       |
| CAPITOLO II.                                                 |            |
| Se vi è bisogno di ottenere una peri                         | nis-       |
| sione, o un autorizzazione per                               |            |
| mare una domanda.                                            | 346.       |
| CAPITOLO III.                                                | . ,,,,,,,, |
| Di qual' Ilfai-la bisagna comirci                            |            |
| Di qual' Ufiziale bisogna servirsi<br>notificare la domanda. | 3/8        |
| CAPITOLO IV.                                                 | 040.       |
|                                                              | lant.      |
| Come si ottiene prontamente una d                            |            |
| , sione ne' casi che richiedono                              | ele-       |
| rità.                                                        | ooi        |
| SEZIONE I.                                                   |            |
| Affari, che si portano alla casa Giudice.                    | del        |
| Giudice .<br>Sezione II.                                     | 352        |
| SEZIONE II.                                                  |            |

Affari ne' quali si va davanti all' udienza in Relazione (Reférés) Sezione III. Affari ne' quali si cita con breve termine davanti il tribunale.

| 400                                          |      |
|----------------------------------------------|------|
| CAPITOLO V.                                  |      |
| Se quando è fondata la domanda sopra         |      |
| un titolo privato, si può ottenere un        |      |
| ipoteca prima della sentenza condan-         |      |
| natoria .                                    | 364. |
| SEZIONE I.                                   | 004. |
| Della domanda di recognizione di sotto-      |      |
| scrizione.                                   | 365. |
| II. Ciò che si fa in sequela della do-       |      |
| manda di recognizione.                       | 366. |
| SEZIONE II.                                  |      |
| E egli lecito domandare la ricognizio-       |      |
| ne della firma prima che sia spirato         |      |
| il termine o innanzi l'appuramento           |      |
| della condizione?                            | 371  |
| CAPITOLO VI.                                 | -    |
| Se pendente l'istanza per la sentenza        |      |
| definitiva, l'attore pud fare degli          |      |
| atti conservatorj.                           | 377  |
| I. Atti conservator j per quello che si pre- |      |
| tende proprietario.                          | ivi  |
| II. Atti conservatorj per quello che si pre- |      |
| tende creditore.                             | 381  |
| Atti conservatori sul mobiliare.             | 382  |
| CAPITOLO VII.                                |      |
| Delle formalità sulla domanda.               | 383, |
| GAPITOLO VIII.                               |      |
| Degl' effetti della domanda                  | 396  |
|                                              | _    |





